





•

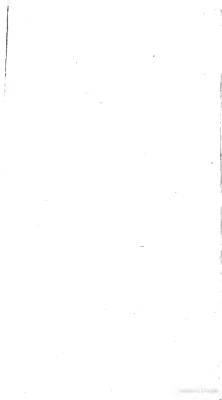

### ELEMENTI

D T

# ARITMETICA.

PE' GIOVANETTI.

Seconda edizione.



BUONSANTO.

NAPOLI 1817.

Nella tipografia della societa'
Filomatica.



# **PREFAZIONE**

Ho scritto queste Lezioni elementari di aritmetica per uso di que'giovanetti che non debbono conoscere a fondo questa scienza, ma che debbon poi saperne quanto basta agli usi propri, e per poter essere impiegati a portare un conteggio, o a servire in una casa di traffico non molto complicato. Avendomi proposto questa idea, ho pensato potervi comodamente riuscire, seguendo il metodo che prendo ad esporre.

Suppongo come cosa certa che i maestri impiegati alla istruzione de' giovanetti abbiano sufficientissima cognizione di questa scienza, sicchè altro nou manchi loro che una istituzione da porre fralle mani de' loro allievi, senza ricorrere a certi trattiti pratici, che par che non finiscano mai, o a certi altri più grandi, che non fanno più che esporre esempj e piccoli problemi, senza illuminare quanto conviene lo spirito con definizioni ed avvertimenti opportuni, e senza fissar nelle loro menti regole determinate per ogni operazione, onde possano esser guidati senza errore e senza stento in tutti i casi simili.

Per allontanarmi da questi due metodi evidentemente poco commeudabili, io prendo a spiegare ciascuna operazione aritmetica, sforzandomi sul principio di darne a' giovanetti la vera idea con una definizione espressa, quanto più chiaramente ho saputo, ed esemplificata in guisa, da non doverne essere imbarazzati.

Reco tanti esempi in ogni operazione, quanti sono necessari per far vedere a' giovanetti tutte le particolarità e i casi che possono incontrarsi nella pratica dell' operazione che apprendono. Ciascun caso parti-

colare ha una regola fissa che, mandata indispensabilmente a memoria, serve di guida per tutt'i casi simili. Il primo esempio che arreco, quasi mai non ha dissicultà, non contenendo . che la semplice esecuzione della prima regola generale, e forse qualche volta anche tale esempio manca, ed il primo che scrivo ne porta una. Ciò l'ho fatto a bella posta . Il maestro sa certamente onde si ha a comin-, ciare; e sarà sua cura di moltiplicare tali casi facili, finchè il suo piccolo allievo avrà appreso ad eseguire la regola persettamente. Quando io ne avessi sempre portato uno, questo certamente non bastcrebbe: dovendosi dunque supplire al resto dal precettore, tanto è supplirne otto quanto nove. Assodato il ragazzo in quelle prime facilissime operazioni, lo guido mano mano pe' casi un po' difficili, che scorrera per gradi, sempre però addestrato nella pratica a forza di esempj. Lo dirò di bel nuovo: le regole segnate per ciascun calcolo debbono essere perfettamente intese, perfettamente mandate a memoria, e a

forza di pratica rese familiari.

Nel fine di ogni operazione avviso i ragazzi dell'uso che quella tale operazione ha nel commercio. Par che sia una maniera di allettarli quel proporre loro gli esempi sotto la forma di piccolo problema, evitandosi così quell' astrazione e quella secchezza che rende la scienza del calcolo poco gustosa a' giovanetti. Il maestro, persuaso di questa verità, potrà seguir sempre questo metodo, e non proporrà sotto altra forma gli esempi che il ragazzo dee eseguire, sia in sua presenza, sia in casa. Ciò sopra tutto deesi fare arrivandosi a quelle lezioni che contengono l'applicazione delle dottrine insegnate al commercio. In quelle gli esempj e problemi debbonsi recare in gran numero, e hanno a prendersi dalle idee più vicine allo spirito del giovanetto ed alle circostanze particolari della patria.

Passando dal calcolo di una specie di numeri ad un'altra, non replico ciò che le due maniere di ne-

meri han di comune, ma vengo immediatamente alle regole proprie. Così cominciando a tratture i numeri denominati, non parlo di bel nuovo con quel linguaggio che ho parlato già nel calcolo degli omogenci. Suppongo che il giovanetto conosca e si ricordi bene della natura dell' operazione, ch' è sempre la stessa, e che il macstro colla viva voce richiami quelle idee che vi han luogo. E qui avvisero che il calcolo de' denominati , tanto necessario pel commercio, è quasi affidato intieramente all'opera de' maestri. Se avessi voluto applicarlo a gran par. te delle materie per cui serve, non avrei evitato fastidiosissime prolissità, e in gran parle anche inutili, per non dir di più. Mi sono limitato a soli esempj di moneta e di canne, che in tutto il regno sono le stesse ; evitando di parlare delle misure de' fluidi, de' territori ; e di tante altre che occorrono nella pratica. Non potevasi fare altrimenti. Le sole misure de territori in Terra di Lavoro, in Capitanata, nella provincie di Bari e di Leece sono cosi svariate, che un cal¥111

colatore pugliese, parlando il suo linguaggio, non potra essere inteso dal suo confratello leccese o napoletano. Dicasi lo stesso di tante altre misure e pesi che han luogo nel nostro regno. Per tal ragione ho dovuto abbandonarmi alle sole regole generali, ed alla perizia e pazienza de maestri, che non lasceran di proporre a' loro allievi gli esempi affacentisi alle loro circostanze locali.

Persuaso poi che la scienza del calcolo sia la prima logica che l' uomo può e deve studiare, ho pensato di dover fare qualche cosa a vantagio della ragione nascente de' giovanetti, obbligandoli in questa istiluzione ad un pocolio di raziocinio. Non mi son contentato di far solo veder le regole che li guidano senza errore nel calcolare; e più di una volta entro in qualche piccola teoria di un facile raziocinio. Ciò per altro Wan ha avuto luogo nel testo, ma l'ho gittato nelle note. Spetta al maestro il conoscere il tempo e l'opportunità di farne uso. Vi ha dei ragazzi capaci nel primo rompere della ragione di ap-

prenderne le regole e d' intenderne il perche; e ve ne ha di que' che tanto non saprebbero fare nel tempo medesimo. Quelle note dunque potranno tralasciarsi senza scrupolo: ma tornandosi a rileggere le stesse lezioni, o per dirla altrimenti, a rifare il corso, non è da dubitare che ogni ragazzo sarà nella circostanza d' intenderle. A dire il vero i pratici par che dissidino troppo dalla capacità de' giovanetti; e perciò son tutti o in sul moltiplicare i loro esempj fino all' infinito, o in sul formare analisi lunghe lunghe di ogni operazione, analisi mai non lette nè da' maestri ne da' discepoli, sforzandoși con ciò di renderli destri nell' arte del calcolo. Al che con minor fatica e maggior vantaggio si arriverebbe coll'ajuto di un po' di raziocinio, che ribadisce, dirò così, le regole sitte nello spirito, e gli dà una certa capacità ed ampiezza, che fa veder molto e in poco tempo. In due parole; il maestro pieno di scienza e di affetto pe' suoi allievi saprà hen egli che farsi di quelle note, il lore

Ho toccate quasi tutte le operazioni che han luogo nel commercio, e specialmente quelle che dipendono dalla regola aurea fino alla pratica de capitali. Ma in molte di queste cammino per la via di tutt' i pratici, sopprimendo affatto ogni ragione. Chi va a dentro in questa scienza, sa bene quanto è profondo il pozzo onde debano essere attinte, In certi punti l'aritmetico non dee far altro che apprendere le regole, eseguirle e tacere.

L'estrazione delle radici quadrata e cubica non hanno alcun luogo nelle volgari operazioni, e nel caso di un commercio, dirò così, comunale. Ho pensato però non doverle tralasciare, sì per gli usi scientifici, a' quali in altro tempo possono servire a' giovanetti che vorranno seguire il corso degli studj; sì perche prendendo tralle mani qualche istituzione più profonda di aritmetica mercantile o militare, possono trovarsi nel caso di doverle sapere.

Mi son servito de' segni matematici più, meno, ec. nell' indicar l' operazione e nell' analizzarla. Veramente i giovanetti, istruiti giusta il metodo normale, sono intendentissimi di segni. Ho pensato che anche nelle prime operazioni non possono esser loro d'imbarazzo. Del resto si sa che i figliuoli non apprendono le operazioni, studiando quelle che sono nel libro. Tutto fanno seguendo la viva voce del maestro; e tanto possono essere imbarazzati per apprendere a dire otto aggiunto a cinque fa tredici, quanto per apprendere a dire otto più cinque è uguale a tredici. Tutto è nuovo per loro, e per niente apprenderanno il senso di quattro o cinque segni, che poi in certe parti dell'aritmetica sono quasi affatto necessari.

ritmetica sono quasi affatto necessarj.

Ometto di dir cosa per le maestre che istruiscono le fanciulle a calcolare. Senza esaminar l'uso introdotto che le femmine penetrino poco addentro in questa scienza, egli è certo che coteste istitutrici non hanno che l'incumbenza d'ammaestrare le loro discepole, sicchè a tempo opportuno sappiano portare il conteggio delle proprie famiglie, e vedersi i fatti loro

in ogni caso. Apparterrà quindi al buono discernimento delle medesime il prendere da questa operetta quanto può fare precisamante il vantaggio delle giovanette che debbono istrurre, o ricorrere all'altro lavoro intiolato. LE RRINCIPALI OPERAZIONI DELL'ARITMETICA, col quale ho pretesto dispetisarle da questa pena, e che forse potrà esser gradito anche da' maestri, pe' dialoghi messi in fine delle le-

## ELEMENTI

DI

# ARITMETICA.

LEZIONE I.

§. I.

ARITMETICA, NUMERO, MANIERA DI SCRIVERLO E DI LEGGERLO.

1. A ritmetica significa scienza de' numeri.

2. Aprendo la vostra mano, voi avete appreso a chiamare uno quel dito che toccherete; ed a chiamar cinque tutte le dita della mano medesima. Tutte le dita formano un numero, e un dito solo lo chiamate uno.

Chiamerete dunque numero ciò che vedete risultare da più uni presi insieme: e chiamerete uno ciò ch' è solo, e che non si forma da più simili.

5. Possiede la scienza de' numeri chi sa segnar colla penna e leggere i caratteri, co' quali i numeri vengono espressi, e sa poi combinarli secondo i vari hisogni della società.

4. I caratteri, co' quali si può esprimere un numero qualunque, sono

o 1 2 3—
zero, uno, due, tre,
4 5 6 7
quattro, cinque, sei, sette,
8 9
otto

otto, nove.

5. Tutt' i numeri da uno fino al nove si chiamano semplici, perche sono scritti con un sol carattere o cifra. Tutti gli altri si chiamano com-

posti.

6. Non vi sarebbe scienza de' numeri, se l'uomo non sapesse scrivere e nominare se non i soli numeri

semplici. Bisogna sapere scrivere e nominare qualunque numero, di cui si può avere bisogno. Ecco come farete.

7. Scrivete 5. Questa cifra significa cinque unità.

Scrivete un 3 avanti il 5, e fate
35. Si è voluto che 3 posto avanti al 5 non indichi tre unità, ma tre volte dieci unità, cioè trenta: perciò 35 esprime trantacinque.

Scrivete 58, e dite così. Il primo carattere 8 significa otto unità : il 5 scritto avanti all'8 significa cinque volte dieci unità , cioè cinquanta. Dunque 58 si legge cinquantotto.
8. Avanti al 58 scrivete 4, e fate

458. Quella cifra 4 esprime quattro volte dieci decine, cioè quattrocento. Leggerete dunque quattrocentocinquantotto. L' & & Steel alle

9. Avanti al 458 scrivete 7, e fate 7458. Quella cifra 7 esprime sette volte dieci centinaja, cioè sette nigliaja. Leggerete dunque settemila.

cito. Avanti al 7458 scrivete 8, e fate 37458 Quella cifra 8 esprime otto volte dieci migliaja, cioè ottanta migliaja: Leggerete dunque ottantasettemila.

11. Avanti all'87458 scrivete 9, e fate 987458. Quella cifra 9 esprime nove votte cento migliaja, cioè novecento mila. Leggerete dunque novecentottantasettemila.

12. Con questo metodo leggerete tutt' i numeri composti di sei cifre,

13. Quando avrete più di sei cifre, la settima che incontrerete, indicherà numero di decine di cetinaja di migliaja (milione): l'ottava
decine di milioni: la nona centinaja di milioni, ec.

14. Datovi dunque a leggere un numero, e sia 54,573,843, lo dividerete in classi di tre cifre l' una da destra a sinistra, e vi accorgerete che nella prima classe di destra la prima cifra indica semplice numero: la seconda indica decine, e la terza centinaja. Nella seconda classe la prima cifra indica numero di migliaja: la terza centinaja di migliaja. Nella terza centinaja di migliaja. Nella terza classe la prima cifra indica numero a classe la prima cifra indica numero a contra centinaja di migliaja.

ro di milioni: la seconda decine di

milioni, ec. (a).

Per facilitar poi maggiormente la lettura de' numeri molto composti, segnate i sulla settima cifra, contando dalla parte destra; 2 sopra la decimaterza; 3 sopra la decimanona, ec. L'i segnerà milioni; il 2 bilioni; il 3 trilioni, ec.

15. Il zero non indica numero alcuno, ma determina il valore delle cifra da cui è preceduto. Scrivete 30, e leggete trenta; perchè il zero fa che il 3 sia nel secondo luogo della classe, cioè in quello delle decine. Il numero 300 vale trecento; perchè i due zeri fanno che il 3 sia nel terzo luogo della classe, cioè in quello dele centinaja: e si è voluto dire: queste tre cifre esprimono tre centina-

की में इस्ता 10

<sup>(</sup>a) Ecco il carattere della nostra aritmetica. Ogni cifra avanti ad un' altra prende una denominazione, dieci volte maggiore di quella a cui precede.

ja, nessuna decina, e nessun nu-

mero (b).

16. Avete potuto comprendere, che ogni cifra in un numero composto ha due valori; uno proprio, e l'altro locale. Il valore proprio è quello fissato (n. 4.): il locale è quello che

(b) Il zero non ha luogo avanti ad una cifra, nè si dee scrivere 04 : giacchè leggendo come si è insegnato, dovremmo dire: quattro unità e nessuna decinà. La regola poi da tenersi pe' zeri o per le figure che si aggiungono o si tolgono da un numero composto, è questa. Ogni zero o cifra che si aggiunge dal-la parte destra, dà alle altre cifre una denominazione dieci volte maggiore di quella che avevano prima. Ogni zero o cifra che si toglie dalla parte destra, dà alle altre cifre una denominazione dieci volte minore di quella che avevano prima : Nel primo caso le cifre vengono moltiplicate per 10, e nel secondo vengono divise per 10.

le viene dal luogo che occupa nella classe. Nel 354 il 3 vale tre per suo valore proprio; e vale trecentoper valore locale. Ciò dovete notario attentamente.

anno manamana manamana manamana

## LEZIONE II.

Operazioni aritmetiche.

9. 1.

#### SOMMARE.

17. Aritmetica, per ispedire qualunque calcolo, non fa altro che unire insieme più numeri dati, o togliere un numero minore da un maggiore. Tutte le altre sue operazioni si riducono a queste due diversamente eseguite.

18. Sommare due o più numeri è trovare un terzo numero eguale a'

no dal 3 e dal 9.

19. Questa operazione si esprime così: 5+9=12 (il segno + indica aggiungimento da farsi: e il segno =
indica eguaglianza). Legerete: tre
più nove eguale a 12.

20. Sieno da sommarsi A 757 in due numeri A; B. B 349

Scriveteli in maniera
che le loro cifre sieno l' C 1106
una sotto l'altra giusta il
loro valore locale, cioè
numero sotto numero, decina sotto
decina, ec.

L'operazione comincia da destra, e direte:
7+5=16, cioè ad una decina e 6 unità. Scrivete il 6 nel luogo de'nume-

ri, e riserbate la decina. Proseguite:
Decine 5+4 decine = 9 decine.
Ma voi ne avete riserbata una. Dunque avreste da scrivere 10 decine, cioè 100. Segnate col zero la mancan-

za delle decine (c), e riserbate il cen-

tinajo . Dite finalmente :

Centinaja 7+3 centinaja, o pure 7+3=10. Ma avevate riserbato 1 centinajo. Scrivete dunque 11. Il numero G esprime la somma di A+B.

21. Per assicuraryi della esattezza dell' operazione, vi basterà replicarla. Come però l'avete fatta cominciando dalle cifre superiori calando giù ; così la replicherete cominciando dalle inferiori, e salendo.

Uso di questa operazione. Nel commercio questa operazione serve a ridurre in una somma più somme date in tempi differenti. Ogni somma particolare che avete dato, si chiama partita. Scriverete dunque le diffe-

<sup>(</sup>c) Si deve riempire col zero la mancanza di una denominazione. Se nel caso occorso si fosse lasciato senza zero il luogo delle decine mancanti, le altre due cifre 11 non avrebbero avuto il loro valore locale, e si avrebbe avuto in tutto 116 in vece di 1106.

#### §. II.

#### SOTTRARRE.

ditore: gliene ho dato 7: che mi re-

sta a pagargli?

Non debbo far altro che vedere la differenza che passa tra 9 e 7; oppure sottrarre dal numero maggiore che segna il mio debito, il numero minore che segna il pagamento già fatto.

Sottrarre dunque un numero da un altro è trovare di quanto un numero maggiore sorpassa un numero minore: o pure è trovare la differenza che passa fra due numeri.

renza che passa fra due numeri.
23. Questa operazione si esprime così: 9-7=2 (il segno - indica la sottrazione). Leggerete: 9 meno 7 eguale a 2.

24. Il numero da cui l'altro deve

sottrarsi, si chiama maggiore, o minuendo.

25. Il numero che deve sottrarsi, si chiama sottraendo, o minore.

26. Il numero che indica di quanto il maggiore sorpassa il minore, si chiama residuo, o differenza.

17. Sia da sottrarsi il A 559 numero B dal numero A. B 427

Scrivete B sotto di A, in maniera che le loro cifre si corrispondano secondo il loro valore locale.

L'operazione comincia da destra, è direte:

9-7=2. Scrivete questo residuo 2 nel luogo corrispondente de numeri. Poi dite:

5-2=3, e scrivete il residuo 3. Finalmente.

5-4=1, che scriverete. R è il residuo.

12 28. Sia da sottrarsi il numero D dal numero C.

. > Cominciando col dire 7-9, vedrete esser questa un'ope- R 3 1 8

razione impossibile, perchè

un numero maggiore non può sottrar-si da un minore. Perchè si possa andare avanti, voi aggiungerete al 7 altre 10 unità, e lo chiamerete 17, facendo conto di aver preso quella decina dal prossimo 5 che le significa. Ciò fatto direte:

17-0=8, e lo scriverete. Dire-

te poi:

Dal 5 si è già tolta una decina trasportata al 7. Dunque bisogna dire 4-3=1, che scriverete. Finalmente:

8-5=3. Rè il residuo, o la

differenza .

29. Ahbiatevi questa regola. Qualunque cifra del numero maggiore, dalla quale non potrà sottrarsi la corrispondente del minore, si ha da prendere accresciuta di 10; e la cifra seguente del maggiore si ha da

ı3

prendere diminuita di una unità (d). 30. Sia da sottrarsi il nu. H 5000

mero K dal numero H. K 3374
Comincerete dicendo:

0-4=... e vi avve-R i 626 drete della impossibilità dell' operazione.

Per poterla eseguire, chiamate 10 il primo zero, e tutti gli altri seguenti chiamateli g: la prima cifra poi 5 che incontrerete nel maggiore, la chiamerete 4; e così proseguendo l'operazione, ritrovererete il residuo R.

31. Abbiatevi questa regola. Se nel minuendo avrete più zeri consecutivi, da'quali si avranno a togliere cifre del minore, chiamerete 10 il primo zero, e gli altri che seguono li chiamerete 9: la prima figura poi che incontrerete nel maggiore, si ha a prendere diminuita di una unità (e).

(e) Nell' esempio proposto woi

<sup>(</sup>d) Nel caso occorso tanto è dire da 57 togliete 39, quanto è dire da 40+17 togliete 39.

32. Per esser sicuro di non aver commesso errore calcolando, fate somma del minore e del residuo: se non avete errato, troverete il numero mag-

giore .

33. Uso di questa operazione. Nel commercio quest' operazione serve a sapere che dovete ancora al vostro creditore dopo le tante partite dategli Fate somma delle partite pagate, c sottraetela dal debito intiero: il residuo indica il quanto ancor dovete,

avete preso una di quelle unità che vengono espresse dal 5, che è il solo, da cui avete potuto prender-la: dunque avete preso 1000, cioè 900+90+10. Ed ecco come il primo zero è divenuto 10, e tutti gli altri 9.

#### MOLTIPLICATIONE .

34. Per estinguere il mio debito vi ho dato 7 volte 34 ducati: quanto vi ho dato ?

È cosa evidente che per saperlo dovreste sommare 7 volte il 34. Questa operazione sarebbe nojosa: e perciò si è pensato di arrivarvi in un'altra maniera più facile e spedita. L' operazione, della quale ci serviremo in vece del sommare, si chiama moltiplicazione .

35. La moltiplicazione dunque è un' operazione, per la quale un numero dato si prende un determinato numero di volte . Moltiplicare il numero 34 per 7 è il prendere 34 set-

te volte .

La indichiamo così: 5×9=45 ( il segno x indica la moltiplicazione ) e si legge: 5 moltiplicato per 9 dà 45.

36. Il numero che si prende un determinato numero di volte, si chiama

moltiplicando?

37. Il numero che indica quante

volte il moltiplicando deve prendersi, si chiama moltiplicatore.

38. L'uno e l'altro con nome comune si chiamano fattori, o radici.
39. Il risultato del moltiplicando

59. Il risultato del moltiplicando preso già tante volte, si chiama prodotto.

40. È cosa facile moltiplicare un numero semplice per un altro nume-

ro semplice .

Guardate la seg. tavola, nella quale troverete bella e fatta quest' operazione, per servirvene secondo vi occorrerà.

Il zero, moltiplicato per qualunque numero, non da verun prodotto.

L'unità, moltiplicata per se stessa, non dà più di una unità: moltiplicata per un altro numero, dà quel medesimo numero per prodotto. 2×2=4 4×2=3 6×2=128×2=16 2×3=6 4×3=126×3=188×3=24 2×4=8 4×4=166×4=248×4=32 2×5=104×5=206×5=368×5=40 2×6=124×6=246×6=368×6=48 2×7=144×7=286×7=428×7=56 2×8=164×8=326×8=488×8=64 2×9=184×9=566×9=548×9=72

5×2=6 5×2=10 7×2=14 9×2=18 5×3=9 5×3=15 7×3=21 9×3=27 3×4=125×4=20 7×4=28 9×4=36 3×5=155×5=25 7×5=35 9×5=46 3×6=185×6=30 7×6=42 9×6=54 3×7=215×7=357×7=499×7=63 5×8=245×8=40 7×8=56 9×3=2 5×9=275×9=457×9=63 9×9=81

41. Bisogna imparar bene a memoria questa serie di prodotti vognenti da numeri semplici moltiplicati fra loro. Finche speditamente non saprete ritroyare dentro voi stesso il prodotto de due semplici dati, l'operazione non l'eseguirete bene.

od . reality

42. Si debha moltipli- A care il numero A per B. Scrivete i due fattori

come vedrete, e cominciate. P 3 o 3 8

4×7=28. Notate le 8 unità nel loro luogo, e serbate le 2 decine . Poi

3×7=21 decine+2 che avete serbato, e sono 23 decine. Scrivete le 3 nel luogo delle decine, e serbate le 20, che sono due centinaja. Finalmente:

4×7=28+2 che avevate, e avre-

te 30, che scriverete. P è il prodotto .

Questa operazione si chiama moltiplicazione a una figura. 43. Dobbiate eseguire D 5703 la moltiplicazione del com-F

posto D pel composto F. Moltiplicate prima nella maniera già insegnata 22812

tutto il moltiplicando per 5 seconda cifra del mol- P 256635 tiplicatore, e dite:

3×5=15. Scrivete 5, e conser-

vate 1 . Poi :

o×5=0+1=1, che scriverete:

e così andrete avanti.

Poi moltiplicherete tutto il moltiplicando per l'altra cifra 4 del moltiplicatore, situando la prima cifra del prodotto sotto la seconda del primo prodotto avuto (f), e proseguirete. Sommate i due prodotti ottenuti. P sarà il prodotto totale.

44. Se il moltiplicatore avesse de' zeri consecutivi in fine, moltiplicherete il dato numero per le sole cifre che sono nel moltiplicatore, senza tener conto de'zeri: ma, eseguita l'operazione, aggiungerete al prodotto tan-

<sup>(</sup>f) La moltiplicazione del numero dato per 4 è moltiplicazione per decine: dunque il prodotto deve allogarsi sotto le decine, cioè sotto la seconda figura del primo prodotto. Se nel moltiplicatore ci fosse la terza cifra, il prodotto dovrebbe allogarsi sotto la terza del primo, e così in seguito.

ti zeri, quanti ne avete nel molti-

plicatore.

Esempio. 538 ×200. Fate 538 ×2=1076: ed aggiunti due zeri, che sono nel moltiplicatore, si avrà per prodotto 107600 (g).

45. Se il moltiplicando avesse de' zeri consecutivi in fine, moltiplicherete pel dato numero le sole cifre che sono nel moltiplicando, senza tener conto de' zeri: ma, eseguita l' operazione, aggiungerete al prodotto tanti zeri quanti ne avete nel moltiplicando.

Esempio. 3400×6. Fate 34×6 =204: ed aggiunti due zeri che sono nel moltiplicando, si avrà 20400

per prodotto intiero.

<sup>(</sup>g) Se aveste dovuto moltiplicare il 538 per 100, vi sarebbe bastato scrivere 53800 (nota b): ma lo dovevate moltiplicare per 200; dunque bastava fare 538×2, e poi aggiungere i due zeri. Con ciò intenderete la ragione delle due altre operazioni che seguono.

46. Se il moltiplicando e il moltiplicatore avranno de' zeri consecutivi in fine, moltiplicherete le sole cifre del moltiplicando per le sole cifre del moltiplicatore: ed eseguita l'operazione, aggiungerete al prodotto tanti zeri quanti ne avete in tutti due i fattori.

Esempio . 3400×500. Fate 34×5

avrà 1700000 prodotto intiero.

47. Per contare sull'esattezza deloperazione, si torna a fare, prendendo il moltiplicando per moltiplicatore, e questo per quello. Trovando lo stesso prodotto, si può esserne contento.

48. Uso di questa operazione. Nel commercio questa operazione serve per sapere l'importo di un numero di misure di merci comperate o vendute. Quanto importano 35 tomola di grano comprato a 3 ducati il tomolo? Fate 35×3=105 ducati.

#### DIVISIONE .

49. Ditemi quante volte il 9 può sottrarsi dal 54? o pure dividetemi il 54 in 9 parti eguali: o pure ditemi, quante volte il 54 contiene il 9.

50. Per sapere rispondere a queste tre domande che sono una domanda sola, dovreste sottrarre il 9 dal 54, e poi di bel nuovo il 9 dal residuo, finche il 54 fosse stato esaurito. Ciò vi obbligherebbe a tante sottrazioni nojose: perciò si è cercata la maniera di eseguir ciò speditamente, e con una sola operazione, che chiamiamo divisione.

51. Potremmo dunque dire che la divisione è un' operazione, per la quale un numero dato si scioglie in un determinato numero di parti eguali: o pure, la divisione è un'operazione, per la quale si conosce quante volte un numero maggiore contiene un altro numero minore. Il

dividere 54 per 9 è conoscere quan-

te volte il 54 contiene 9.

52. Questa operazione viene indicata così: 54: 9=6 (il segno: indica divisione), e si legge: 54 diviso per 9 dà 6. Si esprime anche così: 54=6, e si legge della medesima maniera.

53. Il numero maggiore, che più volte contiene il minore, si chiama dividendo.

54. Il numero minore, che più volte deve essere contenuto, si chiama divisore.

55. Il numero, che indica te volte il maggiore contiene

nore, si chiama quoziente.
56. Gittate lo sguardo sulla tavola de' prodotti de' numeri semplici. Da quella tavola medesima potrete apprendere la divisione di molti numeri non maggiori di 81 per qualunque numero semplice. Avendo osservato che 6×8=48, comprenderete che il 6 secontiene 8 volte nel 48, e che l'8 s. contiene nel 48 6 volte.

Vi sarà facile leggere quella ta-

vola tutto al rovescio, per apprendere la divisione, ed ecco come. Troverete scritto 7×9=63: ma voi leggerete: 63 diviso per 9 dà per quoziente 7.63 diviso per 7 dà per quoziente 9, ec.

57. Ho detto di molti numeri e non di tutti che sono fra 1 e 31; perchè molti di questi numeri intermedj non sono ne'prodotti . Con tutto ciò quella tavola è di moltissimo comodo per tali numeri non contenuti: eccone l'uso ...

Vorrete sapere quante volte il 7 entra nel 61? Cercate nella colonna del 7 il prodotto minore, ma viù vicino al 61, e troverete il 56 che risulta dal 7×8: direte dunque che il 7 entra 8 volte nel 61 col residuo 5, quanto ci vuole dal 56 al 61 (h).

(h) Ogni dividendo dunque deve esser considerato come un prodotto, e il divisore come un de' fattori : e la divisione si potrà definire. Un' operazione, per la quale, dato il prodotto ed uno de'fattori, si cerca l' altro fattore. Ciò lo dovete notare.

58. Non bisognerà porre mano alla divisione, se non avrete appreso

pel número B. Dite: Q 4 28h superito

8 centinaja, o

8-centinaja, o pure 8: 2 dà per quoziente 4. Scri-verete il 4 dove il vedete Poi:

5 decine, o pure 5: 2 dà 2 col residuo 1. Scrivete questo: 1 sotto il 5, di cui è residuo. Mettete il 6 accanto all' i , e dite se in control de la control all' i , e dite se in control de la control all' i , e dite se in control de la control all' i , e dite se in control de la control all' i , e dite se in control de la control all' i , e dite se in control all' i e dite se in control all' i e dite se in control all' i e -016 : 2 dà l'per quoziente 8, che

scriverele . . . . on hier is must

Dunque chi fa 856 ha per quoziente 428. obrug na nor manni

60. Sia dividersi B 8 A 7549 

ada Cominciando l'operazione è facicile il vedere che non potrete dire : z migliaja divise per 8 danno pen quoziente al ... perchè chi divide sette migliaja a 8 persone, non potrebbe darne un migliajo per ciascuna . Inna

Dunque doyreste dire go bentinaja , e direste bene . Ma voi aveto

antendo il residao 5.

|           |                          | ` ,                |               |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 26<br>già | nel divi-<br>ndo altre 5 | B 8                | A 7549        |
| ce        | ntinaja da "             | $Q 943\frac{5}{8}$ | - · · · · ·   |
|           | videre :                 |                    | - 34          |
| du        | inque dite               | (                  | 3 2           |
|           | 75 diviso<br>r 8 dà per  | - 1                | : - 29        |
|           | oziente 9,               | 1. 1. 1.           | 1 . 24        |
|           | e scriverete,            | 12.4 - 1           |               |
|           | Per sapere               |                    | · ; - ; - ; - |
| 100       | i se q e 8               |                    |               |

poi se 9 e 8 sono fattori esatti di 75, fatte 9×8 =72, che sottrarrete dal 75 per trovare il residuo 3.

vare il residuo 3.

Approssimate a questo residuo il
4 che sta nel dividendo (segnando
sempre con un punto la cifia che

sempre con un punto la cyla che approssimate, per non far confusione a voi stesso), ed avrete 34. Dite:

34:8 da per quoziente 4, che scriverete; e moltiplicato il quoziente 4 per 8, sottrarrete il prodotto 32 dal 34, e motercte il residuo 2.

Accostate finalmente il 9 che rimane nel dividendo, ed avrete 29, che diviso per 8 dà per quoziente 3. Fate 3×8=24, che sottrarrete dal 29, votando il residuo 5.

Chi dunque divide il numero A pel B, ha per quoziente Q col residuo di 5 ; che porrete nel quoziente, scritto come vedete

61. Ciò che vi è accaduto cominciando l'operazione, cioè il non aver potuto dividere la prima cifra del dividendo per la cifra del divisor e, dà

luogo a questa regola:

Se l'una o le più cifre del divisore sono maggiori dell' una o più cifre del dividendo ; comincerete l' operazione, prendendo due cifre dal dividendo, quando la maggiore del divisore è una; e prendendo tre cifre dal dividendo, se le maggiori del divisore son due, ec.

62. Sia da di- B 28 A 4592 vidersi il numero A - a di di salor

per B. Staccherete due cifre dal dividendo, e vedrete quante volte il 28 entra nel 45.

Per poterlo conoscere, osservererete quante volte la prima cifra 2 del divisore entra nella prima cifra 4 del dividendo ( quì entra 2 volte ). Vedete poi se la seconda cifra 8 del

divisore entra pur 2
volte nella seconda
del dividendo. Se
ciò fosse, voi scrivereste 2 nel quoziente: Ma 8 non entra
2 volte nel 5: dunque direte che il 2
entra una volta nel
4, e scriverete 1 nel
quoziente.

Guoziente.
Farete 1×28=28, e'l sottrarrete
dal 45 per trovare il residuo 17.

Accostate a questo residuo il 9 del dividendo, ed avrete 179 da dividere per 28.

Come il 179 è composto di tre elfre, e'l divisore di due, vedete quante volte la prima cifra 2 del divisore entrà nelle due 17 del dividendo (quì 8 volte col residuo 1). Aggiungete questo residuo 1 al 9, terza cifra del dividendo, ed avrete 19. Vedete ora se 8 entra in 19 otto volte: e vedendo che no, dite che il 2 cntra nel 17 7 volte col residuo 3. Aggiungete questo 3 al 9, è vedete se l'8 entra pur 7 volte nel 39: e vedendo

ancor che no; dite che il 2 entra 6 volte nel 17 col residuo 5.. Agginngete a questo residuo 5 il 9, ed avrete 59, numero, nel quale 18 entra pur bene 6 volte. Scriverete dunque 6 nel quoziente, e proseguirete l'operazione.

63. Eccovi la regola per tutt'i casi:
Quando l' una cifra del divisore entrando nelle due del dividendo un certo numero di volte, la seconda del divisore non entra lo stesso numero di volte nella terza del
dividendo, scemerete di una o più
unità il quoziente, finchè la seconda del divisore entri nella terza del
dividendo tante volte, quante volte
la prima del divisore entra nelle
due prime del dividendo.

cifra dala pune destra del divilendo: le figure, che varno avanti vi punto sono il quociente, e la cifra che vimane staccette, è un resi-no.

<sup>(1)</sup> Con sid segretice in manlanza delle decine, ce dancte sal a il suo vazore locule.

un zero nel quoziente, ed accostate il 4. Proseguite (i). 65. Se un numero qualunque si ha a dividere per 10, staccate ana cifra dalla parte destra del dividendo: le figure che vanno avanti al punto sono il quoziente, e la cifra che rimane staccata, è un residuo.

15. Ma è chiaro che il 15 non può esser diviso per 31 : segnate dunque

<sup>(</sup>i) Con ciò segnerete la mancanza delle decine, e darete al 2 il suo valore locale.

66. Se un numero qualunque si ha a dividere per 106, staccate due cifre nella stessa maniera, ed avrete il quoziente e il residuo.

Esempio . 8529: 100=85  $\frac{29}{100}$  (n.b).

67. Per assicurarvi di aver ben eseguito una divisione, moltiplicate il
quoziente pel divisiore, ed al prodotto aggiungete il residuo, se ci è
stato: quando ne otterrete il dividendo, l'operazione l'avrete ben
eseguita (k).

68. In mezzo dell'operazione vi avvedrete di aver commesso errore, se nelle particolari divisioni avrete avuto un residuo o eguale, o maggiore del divisore. Un residuo di tal fatta

grie per sussia dia dance i des ins a

<sup>(</sup>k) Voi dite che il quoziente è il secondo fattore del dividendo ch' è il prodotto: dunque moliplicando i due fattori dovete avere il prodotto, cioè il dividendo. Vedete la nota (h).

vi farebbe vedere che avete preso un quoziente particolare minore almeno di una unità, remina mar se . 30

69. Avrete ancora gravemente shagliato, se nel quoziente avrete un numero di cifre maggiore o minore del numero delle divisioni particolari che avrete eseguito: il qual numero di divisioni vi verrà indicato dal numero de' punti segnati sotto le cifre del dividendo. Se avete eseguite tre divisioni particolari, come trovate due o quattro quozienti?

70. Uso di questa operazione. Nel commercio questa operazione serve per trovare il prezzo di una misura di merci. Tomola 14 di grano han costato 42 ducati; quanto costa un tomolo? Farete 42: 14=3 ducati il to-

Serve eziandio per dividere una somma a più persone. 58 ducati divisi a 9 persone, quanto denno a persona?

Fate; 58: 9 6 4 77 Wat Clare 1 -tohory West is since to most a to a few if the word . Fine to

wett (h) !

## - test of L E Z 1 O N E HIL ...

# one in the Denomination is all the contract of the contract of

and the design of the spectar

tarpo dang colong and a disconding of

LORO NOZIONE, LORO PREPARAZIONE.

71. La comodità del commercio e mille altri vantaggi della vita hanno obbligato gli uomi a dividere le quantità, i pesi cioè, le misure, ec. maggiori in altre minori, e queste in altre ancor minori fino a certi limiti. La canna l' han divisa in 8 palmi i l' palmo in 12 once, ec. La nostra moneta ha il ducato, che si divide in 10 carlini; il carlino, che si divide in 10 carlini; il grano, che si divide in 12 cavalli. Dite lo stesso del tempo, della superficie de' territori, delle misure de' fluidi, ec.

72. Diconsi denominati que' nu-

meri che esprimono diverse specie di misure tutte rapportate ad una. Quando si calcola nel medesimo tempo su ducati, carlini, grani, e cavalli, si calcola su di numeri denominati, i quali poi tutti si rapportano al ducato ....

73. Notate ne' denominati la specie, o sia misura maggiore. Questa è quella, dalla quale altra specie o misura non si compone. Il ducato è la specie o misura maggiore nella nostra moneta: la soma la misura massima negli oli, ec.

74. Le altre specie calanti con ordine fino all'ultimo, si chiamano intermedie, e l'ultima si dice minima. I carlini e i grani sono le intermedie,

ed i cavalli la minima.

75. Voi che dovete calcolare numeri esprimenti misure diverse, sappiate ben conoscere quante della specie minima formano la sua prossima intermedia, e così fino alla massima. Informatevi degli, usi e delle misure delle diverse nazioni e delle provincie del regno, anzi de'paesi della stessa provincia (1). Malgrado la diversità delle misure, vi sarà facile spedire qualunque calcolo.

76. E necessità poi sapere ridurre i denominati da una specie all'altra, locchè si dice prepararit. Potrete giusta il bisogno, ridurre la massima a qualunque delle intermedie ed alla minima, e ridurre un certo numero di minime e d'intermedie alla massima.

77. Ecco la regola : Volendo ridurre la massima alla intermedia
vicina , moltiplicate la massima per
quel numero, il quale indica quante interimedia compongono la massima : il prodotto indicherà la massima ridotta all'intermedia che avete voluto:

LANG STANDARD CAR HISTORY GROWN B

<sup>(1)</sup> È una miseria la tanta diversità de' pesi e delle misure de' medesimi generi. Da un puese all' altro non c'intendiamo; specialmente nelle misure de' fluidi e de' territorj. Una stessa misura per le stesse quantità in tutto il regno sarebbe un sollievo.

Esempio : Quanti carlini sono 34 ducati? dite così:

10 carlini fanno il ducato: dunque 34 ducati sono 34×10=340 carlini.

Quanti grani sono 34 ducati?

dite così:

I ducati 34 sono 340 carlini : ogni carlino è grani no : dunque 34. ducati, che sono 340 carlini, sono 3400 grani . She am direb o salah mi

Quanti cavalli sono 34 ducati? dite + my not with the rise, may got winity

So che sono grani 3400: ma o-. gni grano è 12 cavallis dunque 34 ducati sono 3400×12 cavalli

28. Per ridurre poi un certo numero di minime o d'intermedie alla massima, avrete questa regola. Dividete il numero delle minime per quel numero che esprime quante minime compongono l'intermedie che volete: il quoziente indicherà quante intermedie si contengono nel dato numero delle minime.

Esempio . Quanti grani sono

13254 cavalli?

Fate 13254: 12=1104 col residuo

di 6 cavalli. Sono dunque 1104 grani e 6 cavalli.

Quanti carlini sono?

Fate 1104: 10=110, 4. Sono dunque 110 carlini col residuo di grani 4.

Quanti ducati sono?

Fate 110: 10=11. Sono ducati 11: dunque il dato numero di cavalli sono ducati 11, grani 4 e 6 cavalli.

79. Esercitatevi in queste riduzioni su'differenti pesi e misure della vostra nazione e della vostra patria, prima di cominciare il calcolo di questa maniera di numeri.

## §. II.

#### SOMMARE I DENOMINATI.

80. Scrivete le specie simili una sotto l'altra. Cominciate a calcolare dalla specie minima. Quando ne avrete ottenuto tante unità quante bastano a formare una della specie prossima, rapportatele aquesta specie prossima, notando il residuo, se ve ne ha.

#### Esempio di moneta.

54 » 58, 9 57 » 58, 11 91 » 97, 8

#### Esempio di canne.

canne palmi once

54 » 7, 5 52 » 5, 9

87 " 5, 2

L'uso di questa operazione è manifesto, come lo è quello della seguente.

## S. III.

#### SOTTRARRE I DENOM INATI .

81. Scrivete le specie simili l'una sotto l'altra. Cominciate il calcolo dalla specie minima. Se dal numero che indica una specie, non potrete sottrarre il numero della simile, perchè sarà maggiore, prendete un' unità della specie prossima maggiore, e ridottala alla specie minore, l'unirete al piccol numero che se ne ha, ed opererete.

## Esempio di moneta.

13 » 70 , 10

82. Se una specie intiera manca nel maggiore, riempite questa mancanza con una unità della specie prossima ridotta all'unità di quella che manca. Il numero poi della specie prossima lo prenderete diminuito di una unità.

## Esempio di moneta.

- 5 » 48 , 5

83. Per assicurarvi di aver bene operato, fate somma del residuo e del minore.

#### MOLTIPLICAZIONE DE' DENOMINATI

84. Moltiplicate il numero di ciascuna specie pel dato moltiplicatore. Riducele la specie minima all' intermedia prossima, e così sino alla massima, notando i residui, se ve ne ha.

Esempio di moneta.

34 » 53 , 7 moltiplicando 8 moltiplicatore.

Cominciate: 7×8=56 cavalli,

Cominciate: 7×8=56 cavalli, che sono grani 4 e cavalli 8. Scrivete 8, e serbate i 4 grani. Il resto non ha difficultà.

Altro esempio di canne.

5 » 7 , 3 . 4

85. Se il moltiplicatore sarà un numero composto, opererete così:

Esempio di canne.

4 3 5 , 7

56 » 3 » o

Cominciate: 7×12=34 once, che sono appunto 7 palmi senza residuo d'once. Serbate i palmi 7, e dite:

5×12=60+7=67 palmi, che sono canne 8, col residuo di 3 palmi, che scriverete.

Finalmente: 4×12=48+8=56

86. Avreste potuto ridurre tutte le specie del moltiplicando alla minima, e la somma trovata l'avreste moltiplicata per 12. Il prodotto, tutto di 42 once, l'avreste dovuto ridurre alle specie superiori. Operate solo. L'uso poi il saprete bene in appresso.

# §. V

#### DIVISIONE DE'DENOMINATI.

87. Dividete la specie massima pel dato divisore, e notate il quoziente. Se vi sarà residuo, lo ridurrete alla specie prossima, e l'unirete al numero di questa specie che avete nel dividendo: e così opererete sino al fine.

# Esempio di moneta.

5 34 % 7 , 10 4 canne, che sono pal.32+7 6 % 7 11 = 39 39.

4 palmi, che sono once 48+10

58

3 once residuo negligibile.
88. Avreste potuto ridurre tutte le specie alla minima, cioè ad once, ed il prodotto, l'avreste diviso per 5. Il quoziente poi, tutto di once, l'avreste ridotto a palmi ed a canne il L'uso il saprete in appresso.

#### LEZIONE IV.

Frazioni .

## LORO IDEA , LORO VALORE .

89. Ogni tutto si chiama unità o uno, allorquando si concepisce non esser composto di più simili. Il ducato si chiama uno, perchè il ducato non è composto di più ducati.

Ma il ducato, e così ogni altro tutto, può esser composto di parti di nomi diversi, di carlini, di grani, di carelli.

di cavalli.

90. Dato dunque qualunque tutto intiero, voi potete dividerlo in quel numero di parti eguali, in cui per convenzione è stato diviso, o pure in quel numero di parti che a voi, piacerà . Di quelle parli poi alcune potrete prenderle, ed alcune potrete lasciarle.

91. Quella parte o quelle parti che voi avete preso di un dato tutto, si chiama frazione di quel tutto.

Se avete diviso un rotolo in cinque parti eguali, e di queste cinque parti eguali ne prenderete tre; ciò che voi avete preso si chiama frazione del rotolo,

92. Dunque per esprimere una frazione avete bisogno di due numeri. Col primo esprimerete in quante parti avete diviso il tutto, sia rotolo o canna, o checche sia; e col secondo esprimerete quante di queste parti avete preso.

93. Il numero che indica in quante parti avete diviso il vostro tutto,

si chiama denominatore .

94. Il numero che indica quante di queste parti avete preso, si chiaman numeratore. L'uno e l'altro con nome comune si chiamano termini della frazione.

95. Per indicare una frazione, scrivete il denominatore sotto di una linea, e sopra scriveteci il numeratore

 $\cos i$ ,  $\frac{5}{8}$ , e leggerete cinque ottave.

96. Che senso fa dunque questa frazione  $\frac{5}{8}$ ? Fa questo senso: Il mio tutto l'ho diviso in otto parti eguali ne ho preso 5. Se il tutto fosse stato un ducato, come la parte ottava del ducato è grani 12 e sei cavalli, le  $\frac{5}{8}$  del ducato sarebbero 12 grani e 6 cavalli moltiplicati per 5, cioè grana 62 e cavalli 6 (m).

97. Riflettendo su quanto fin ora si è detto, intenderete bene che una frazione di un dato tutto può esser presa come un intiero, il quale voi potrete dividere in quante parti eguali vorrete. Chi non vede che potete di-

<sup>(</sup>m) La frazione  $\frac{5}{6}$  fa ancor questo senso, cinque intieri divisi per otto. In fatti 5 ducati divisi ad 8 persone danno grani 62 e cavalli 6 per ciascuno.

videre in tre, quattro, cinque parti eguali i grani 62 e cavalli 6, che sono  $\frac{5}{8}$  del ducato?

98. La parte o le parti che voi prenderete di una frazione divisa in un numero determinato di parti; si chiama frazione di frazione.

Si serive così :  $\frac{2}{3} \mid \frac{5}{8}$ . Si legge: due terze di cinque ottave, e farà questo senso : La frazione  $\frac{5}{8}$  è stata divisa in tre parti eguali, e di queste se ne son prese due.

99. Potrete operare nella medesima maniera sulla frazion di frazione  $\frac{2}{3} = \frac{5}{8}$ , e dividere il valore che ha, in un numero determinato di parti, e di queste prenderne alcune. Si potrà far dunque  $\frac{1}{2} = \frac{2}{3} = \frac{5}{8}$ , e leggerete: una seconda di due terze di cinque ottave.

100. Sapreste ora dirmi quanto vale la frazione  $\frac{5}{5}$ , di cui il numeratore è eguale al denominatore? Discorrete così:  $\frac{5}{5}$  fa questo senso: Il tutto fu diviso in 5 parti e se ne presero 5, cioè, si presero tutte le parti del tutto, cioè, si prese il tutto intiero.

Notate dunque questa regola. Tutte le frazioni, di cui il numeratore è eguale al denominatore, valgono uno:

dunque  $\frac{5}{5} = 1 \cdot \frac{7}{7} = 1 \cdot \frac{12}{12} \cdot 1$ .

Per persuadervene anche meglio, osservate che  $\frac{1}{5}$  di ducato è un tarì, e perciò  $\frac{5}{5}$  sono 5 tarì, o sia un ducato intiero.

101. Sapreste dirmi poi quanto vale la frazione  $\frac{7}{5}$ , di cui il numeratore è maggiore del denominatore? Dite così :  $\frac{5}{5}$  valgono un intiero : dunque  $\frac{7}{5}$  valgono più di un intiero .

102. Abbiate questa regola . Una frazione il cui numeratore è maggiore del denominatore, vale più di un

intiero.  $\frac{2}{5}$  di ducato sono 7 tarì, che valgono più di un ducato.

103. Le frazioni che valgono o un intiero o più d'un intiero, si chia-

mano spurie.

104. Prendete la frazione  $\frac{6}{8}$ , e raddoppiatene il numeratore, facendo  $\frac{12}{8}$  È cosa evidente che  $\frac{12}{8}$  valgono il doppio di  $\frac{6}{8}$ . Per l'opposto prendete la metà del numeratore della stessa frazione  $\frac{6}{8}$ , e fate  $\frac{3}{8}$ : è pure evidente

che  $\frac{3}{8}$  valgono la metà di  $\frac{6}{8}$ 

105. Abbiate dunque questa regola. Se voi raddoppiate o prendete un numero qualunque di volte il numeratore di una una frazione, lasciando intatto il denominatore, voi otterrete una frazione due, o pur tante volte maggior della prima, quante volte accrescete il numeratore. E se voi diminuirete due o più volte.

te il numeratore di una frazione, lasciando intatto il denominatore, otterrete una frazione due o tante volte minore della prima, quante volte diminuiste il numeratore.

106. Prendete la frazione 👼 , e raddoppiatene il denominatore , facendo & . È cosa evidente che le 3 sono la metà delle  $\frac{3}{4}$  (n).

Per l'opposto prendete la metà del denominatore, e fate 3. È pure evidente che la frazione = è due volte maggiore della frazione  $\frac{3}{4}(o)$ .

<sup>(</sup>n) 4 di ducato sono 3 di 25 grani, cioè 75. 3 poi di ducato sono grani 37 e cavalli 6 , cioè la metà di 75.

<sup>(</sup>o) a di ducato sono un duca-

107. Abbiate dunque questa regola . Se voi raddoppierete o prenderete un numero qualunque di volte il denominatore di una frazione, lasciando intatto il numeratore; voi otterrete una frazione due o pur tante volte minore della prima, quante volte accresceste il denominatore . E se voi diminuirete due o più volte il denominatore di una frazione, lasciando intatto il numeratore; otterrete una frazione due o tante volte maggiore della prima, quante volte diminuiste il denominatore.

Queste facilissime verità bisogna apprenderle bene .

to e mezzo, cioè carlini 15. Le 3 poi di ducato sono 75 grani, cioè la metà di carlini 15.

#### TRASFORMAZIONE DELLE FRAZIONI.

108. Se voi moltiplicherete tanto il numeratore quanto il denominatore di una frazione pel medesimo numero, e da' prodotti ne formerete una frazione novellu; questa sarà eguale alla prima.

Esempio. Sia la frazione  $\frac{2}{3}$ . Moltiplicatene i due termini per 3, e fate  $\frac{2\times3}{3\times3} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$  (p).

(p) Quando moltiplicate il solo numeratore per 3 avete la frazione  $\frac{6}{3}$ doppia della data  $\frac{2}{3}$ : quando poi moltiplicate per 3 il denominatore 3 di questa frazione  $\frac{6}{3}$ , la rendete metà di quanto valeva prima, cioè la rendete eguale alla data  $\frac{2}{3}$  allorchè fate  $\frac{6}{9}$ .

109. Se voi dividerete tanto il numeratore quanto il denominatore di una frazione per lo medesi mo numero, e da'quozienti ne formerete una razione novella; questa sarà eguale alla prima.

Esempio. Sia la frazione 3/12. Divi-

dete i termini per 4, e fate  $\frac{8}{12}$ :  $\frac{4}{4}$   $=\frac{2}{3}=\frac{8}{5}$  (q).

110: Ora vi sarà facile il saper dare ad un intiero la forma di frazione, che abbia quel denominatore che vi sarà stato dato.

Voglio che 7 divenga una frazione di denominatore 9. Moltiplicate il numero dato 7 per 9, e dividetene il prodotto anche per 9, cd avrete  $\frac{63}{2} = 7$  (r),

<sup>(</sup>q) Discorrete come nella nota precedente.

<sup>(</sup>r) Il 7 è ½ : dunque moltiplicandone i due termini per 9, la

111. Potrete ancora ridurre un intiero unito ad una frazione ad una frazione sola.

Si vuole che  $7^{-\frac{3}{4}}$  divengano una frazione sola? Riducete l'intiero a frazione del denominatore della frazione, alla quale è unito (n. prec.) e aggiungete al numeratore il numeratore della frazione che va unita, sottoscrivendoci il denominatore comune: il 7 dunque diverrà  $\frac{36}{4}$ : ed aggiungendo 3 al numeratore 28, avrete  $\frac{31}{4} = 7^{-\frac{3}{4}}$ .

112. Potrete trasformare due frazioni date in due altre che abbiano il medesimo denominatore, e che sieno sempre eguali alle prime.

Sieno state date le due frazio-

ni  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{5}$ : si possono ottenere due al-

and the ball.

frazione 2, cioè 7 non cangia valore (\*1. 108). tre frazioni eguali alle due date, e che abbiano lo stesso denominatore.

Per ottenerle moltiplicate i due termini della prima frazione pel denominatore della seconda, e fate una frazione, da' prodotti: poi moltiplicate i due termini della seconda frazione pel denominatore della prima, e da' prodotti fatene una frazione.

Sieno le date  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{3}{5}$ . Fate  $\frac{285}{583}$   $=\frac{10}{15}$  poi fate  $\frac{3x3}{5x3} = \frac{9}{15}$ , ed avrete le due frazioni  $\frac{10}{15}$ ,  $\frac{9}{15}$  del medesimo denominatore : e vedete bene, che  $\frac{2}{5}$   $=\frac{10}{15}$ , e che  $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$  (s).

<sup>(</sup>s) In questa e nelles due seguenti operazioni non fate altro che moltiplicare i termini della frazione pel medesimo numero: il che non ne cangia il valore (n. 28).

tre, o più, ecco la regola.

Moltiplicate i termini di ciascuna frazione pel prodotto de'denominatori delle altre due, ed operate come prima. Esempio. Sieno date le frazioni 1 , 5 , 6 . Moltiplicate i termini della prima frazione 1 per 4×5=20, ed avrete 20 . Moltiplicate poi i termini della seconda frazione 3 per 2×5=10, ed avrete 30/40 . Moltiplicate finalmente i termini della frazione  $\frac{3}{5}$  per  $2\times4=8$ , ed avrete  $\frac{16}{40}$ . Si otterranno tre frazioni  $\frac{20}{40}$ ,  $\frac{30}{40}$ ,  $\frac{16}{40}$  eguali alle tre date, c del medesimo

denominatore . 114. Bisogha non ignorare una maniera di abbreviar questa operazione, maniera molto utile nel commercio, Se date due frazioni si devono trasformare in due altre del medesimo denominatore, osservate se il denominatore di una divide esattamente il denominatore dell'altra; se ciò accade, fate la divisione, e notatevi il quoziente: per questo quoziente moltiplicate i termini della frazione, il cui denominatore è stato dividente, pel quoziente ritrovato, e con ciò l'avrete, senz'altro, ridotta alla denominazione dell'altra frazione.

Esempio. Sieno le frazioni 3,

45. Il denominatore 3 della prima divide esattamente il denominatore 15 della seconda, e dà 5 per quoziente. Moltiplicate i termini della frazione

<sup>3</sup> per 5, ed avrete <sup>10</sup>.

115. Una frazione espressa con termini molto composti è imbarazzante. Si può ridurre una frazione ad una espressione più semplice: cioè si può trovare una frazione eguale ad una data, ma espressa con termini meno composti.

Trovate un numero che divida esattamente i termini della frazione data, e da' quozienti formate una frazione novella: l'avrete più semplice ed eguale alla prima.

Esempio  $\frac{28}{54}$ . Dividete per 2 i ter-

mini, ed avrete  $\frac{14}{27} = \frac{28}{54}$ .

116. Ma se vi fosse stata data la frazione 108/160, come avreste fatto per sapere il numero, per lo quale i due termini possono e sscr divisi esattamente?

117. Bisogna saper trovare la massima misura comune de' due numeri: cioè hisogna saper trovare il più gran numero che senza residuo divide due numeri dati. Per saper-

la trovare operate così:

Dividete il minore 108 per. 52, e negligendo ancora il quoziente, notate il residuo 12.

59

Dividete il 32 per 12, e scrivete il residuo 8.

Dividete il 12 per 8, e notate i residuo 4.

Dividete il 12 per 4, e vedendo che la divisione viene seuza residuo, dite che il 4 è il massimo comune divisore, o sia la massima misura comune de' due numeri dati.

118. Sarà dunque massima misucomune di due numeri quello, che senza alcun residuo divide il numero che gli sta sopra.

119. Operate ora sulla frazione data 140 , e dividendone i termini per

4, avrete la frazione più semplice 35

 $=\frac{108}{140}$ .

120. Operando per trovare la massima misura comune fra due numeri dati, v'imbatterete nell' ultimo residuo 1. In tal caso direte che i due numeri dati non hanno massima misura comune, che possa dividerli ambidue esat-

tamente: e la frazione composta da quelli non può rendersi più semplice.

Operate sulla frazione  $\frac{217}{321}$ . Tutti que' numeri, fra'quali non si trova misura comune se non l'unità, si chiamano primi.

trasformabili: cioè, le frazioni spurie possono ridursi ad intieri.

Dividercte il numeratore pel denominatore : il quoziente indicherà gl'inticri contenuti nella frazione, ed il residuo, se ci avrà luogo, indicherà parti della denominazione della frazione,

Esempio: 
$$\frac{24}{6} = 4 \cdot \frac{38}{5} = 7 \cdot \frac{3}{5}(t)$$
.

<sup>(</sup>t) Una frazione spuria è una divisione indicata, ma non eseguita. Voi non fate altro che eseguirla quando cercate quanti intieri conticne.

### SOMMAR LE FRAZIONI .

122. Se le frazioni che dovete sommare, hanno il medesimo denominatore, fate somma de'numeratori, e sottoscriveteci il denominatore comune.

Esempio.  $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$ .

123. Se hanno denominatore diverso, riducetele alla stessa denominazione, ed operate come prima.

Esem. 
$$\frac{3}{4} + \frac{2}{2} = \frac{21}{28} + \frac{8}{28} = \frac{29}{28} = 1 + \frac{1}{28}(u)$$

(u) Fareste male se voleste sommar due frazioni di denominatore differente, sommandone i soli numeratori: giacchè poi non sapreste qual denominatore usare. Mate anche se credereste sommarle sommandone i numeratori e i denominatori.

3 + 2 di ducato, che sono tanto più di un ducato intiero, le trovereste

Se avete a sommare intieri con frazioni, sommate prima gl'intieri, e poi le frazioni.

Esemplo. 5  $\frac{3}{4}$ + 7  $\frac{1}{3}$ =12+  $\frac{9}{12}$ +  $\frac{1}{3}$ =15 $\frac{1}{12}$ .

# §. IV.

#### SOTTRARRE LE FRAZIONI.

124. Se le due frazioni sono del nedesimo denominatore, trovate la differenza de'numeratori, e soscriveteci il denominatore comune.

Esempio.  $\frac{7}{9} - \frac{3}{9} = \frac{4}{9}$ .

125. Se hanno denominatori differenti, riducetele alla stessa denominazione, ed operate come prima.

<sup>5</sup>/<sub>7</sub> di ducato, che sono tanto meno d' un ducato. Per evitar questi errori si riducono alla stessa denominazione.

Esempio : 
$$\frac{3}{4} - \frac{2}{7} = \frac{21-8}{28} = \frac{13}{28} (x)$$
.

126. Per sottrarre una frazione da un intiero, fate così. Prendete una unità dall'intiero, e riducetela a frazione del denominatore di quella che avete a sottrarre, ed operate.

> Esempio .  $5 - \frac{3}{4}$  . Fate  $5 = 4 + \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = 4 \frac{1}{4}$  .

127. Se da un intiero con frazione dovrete sottrarre un intiero con frazione, riducete gl' intieri alla denominazione delle loro frazioni, ed operate come prima.

Esempio .  $3\frac{3}{5} - 2\frac{1}{3}$  .

Fate  $\frac{18}{5} - \frac{2}{3} = \frac{54 - 35}{15} = \frac{19}{15} = 1 \cdot \frac{4}{15}$ .

128. Se gl' intieri fossero molto composti, per evitare il tedio di lunghe riduzioni, sottraete frazione da frazione, accrescendo di una unità ridotta la frazione del maggio-

(x) Discorrete come nella nota precedente.

oq re, se l'avrete minore della frazione del sottraendo, ed operate come si è detto

# §. V.

#### MOLTIPLICARE LE FRAZIONI

129. Per moltiplicare una frazione per un intiero, basterà moltiplicare per l'intiero dato il numeratore della frazione, lasciandole il suo denominatore (105).

Esempio.  $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4}$ .

130. Per moltiplicare una frazione per un'altra, moltiplicherete fra loro i numeratori e i denominatori.

Esempio. 
$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} (f)$$

(r) Se aveste dovuto moltiplicar la frazione  $\frac{2}{3}$  per 3, avreste fatto  $\frac{6}{3}$  (n. prec.); ma la dovevate moltiplicare per 3 diviso per 5:

131. Se avrete a moltiplicare un intiero con frazione per una frazione, riduceté l'intiero a frazione (i 10), ed operate come si è detto.

Esempio .  $5\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ 

Fate prima  $\frac{17}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{51}{12}$ .

132. Opererete nella medesima m. niera se avrete a moltiplicare intiero con frazione per intiero con frazione.

Esempio .  $5\frac{1}{2} \times 5\frac{3}{4} = \frac{7}{2} \times \frac{25}{4} = \frac{161}{8}$ 

133. Bisognerà operare diversamente se gl'intieri fossero molto composti. Eccone un esempio che vi servirà di norma pe' casi simili.

dunque la frazione  $\frac{1}{3}$  è cinque volte maggiore del giusto. Moltiplicatene il denominatore per 5, è l'avrete  $\frac{6}{13}$  prodottto esatto (107).

13665 <sup>5</sup>/<sub>6</sub> (123)

## S. VI.

## DIVIDERE LE FRAZIONI .

134. Se dovrete dividere una frazione per un intiero, moltiplicate il denominatore della frazione per l'intiero dato (107).

Esempio.  $\frac{3}{4}:5=\frac{3}{20}$ .

135 Se dovrete dividere una frazione per un'altra frazione, opererete così. Rovesciate i termini del divisore, mettendo il numeratore per denominatore, e il denominatore per numeratore, e moltiplicate il dividendo per questa frazione così fatta. Esempio.

 $\frac{3}{5}$ :  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{10}$  quoziente (z). 156. Se dovrete dividere un intiero per una frazione, operate nella stessa guisa, rovesciando i termini del divisore, e moltiplicando.

(z) Se aveste dovuto dividere la frazione \( \frac{3}{5} \) per 2, avreste avuto \( \frac{3}{10} \) (n. prec. ): ma voi la dovete dividere per 2 diviso per 3: dunque la frazione \( \frac{3}{2} \) è un quoziente tre volte minore del giusto: moltiplicatela dunque per tre, ed avrete \( \frac{2}{10} \) quoziente esatto. Ecco perchè si rovesciano i termini del divisore, e poi si moltiplicano le due frazioni.

Esempio  $7:\frac{3}{4}$ .

Fate  $\frac{7}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{28}{3} = 9 \cdot \frac{1}{3}$ .

137. Se un intiero con frazione dovrh esser diviso per un intiero, o per una frazione, o per un intiero con frazione, riducete tutto a frazione (111) ed operate.

Esempio.  $3\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{2}{3}$ .

Fate  $\frac{15}{4}$ ,  $\frac{17}{3}$ : poi  $\frac{15}{4} \times \frac{3}{17} = \frac{45}{68}$  quoziente.

Per assicurarvi di aver bene operato, moltiplicate il quoziente pel divisore, e avrete il dividendo.

and the property of the second of the second

garanti di mangan Ambahan andaran a Ambahan di damahan andara mandaran Ambahan di mangan di mangan andaran

in a series of assessment is its

### FRAZIONE DI FRAZIONE .

138. Per sapere quanto vale la frazione di frazione  $\frac{3}{4} \mid \frac{2}{3}$ , moltiplicate fra loro i numeratori e i denominatori: vale dunque  $\frac{1}{3}$  (aa).

Quanto dunque valgono  $\frac{3}{4}$  |  $\frac{2}{3}$  di ducato, o di rotolo? Valgono mezzo ducato, o mezzo rotolo. Per assicurarvene dite così:  $\frac{2}{3}$  di ducato sono grani 66 e 8 cavalli: il quarto di questi sono grani 16 e 8 cavalli, che presi tre volte sono grani 50, o mezzo ducato.

139. Per valutare la frazione di più

<sup>(</sup>aa)  $\frac{1}{4}$  di  $\frac{2}{3}$  è  $\frac{2}{12}$ : dunque  $\frac{3}{4}$  di  $\frac{2}{3}$  è  $\frac{2}{12}$  + 3 =  $\frac{6}{12}$  =  $\frac{1}{2}$ .

70 frazioni opererete nella stessa maniera. Sia  $\frac{1}{2}$   $\left| \frac{3}{4} \right|$   $\left| \frac{2}{3} \right|$ , l'avrete  $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$  140. Sapreste dirmi che parte so-

no di un carlino  $\frac{3}{5}$  di un grano?

Discorrete cosi :

Un grano è  $\frac{1}{10}$  di un carlino : dunque  $\frac{3}{5}$  di un grano sono  $\frac{3}{5}$   $\left|\frac{2}{10}\right|$  di un carlino , e perciò  $\frac{3}{50}$  di carlino

141. Che parte è di una canna 4

di palmo?

Discorrete comé prima. Un palmo è  $\frac{1}{8}$  di canna: dunque  $\frac{3}{4}$  di palmo sono  $\frac{3}{4}$   $\left| \begin{array}{c} \frac{1}{8} \end{array} \right|$  di canna, e perciò  $\frac{3}{32}$  di canna.

# LEZIONE V.

Applicazione delle dottrine insegnate al commercio.

§. I.

APPLICATIONE DELLA MOLTIPLICA-ZIONE .

142. Non farò alcun conto dell'addizione e della sottrazione, le quali operazioni hanno un uso troppo conosciuto. Notate in primo luogo quello della moltiplicazione.

143. Quanto è l'importo di cantaja 54  $\frac{3}{5}$  di una merce, che vale

24 ducati il cantajo?

Apprendete a discorrere così. Chi mi ha dato 54 cantaja di tale merce, esige da me 54 volte 24 ducati: dunque devo fare 54×24=1296. Poi dite, Chi mai ha dato  $\frac{3}{5}$  di un cantajo esige  $\frac{3}{5}$  del prezzo di un cantajo,  $\frac{3}{5}$  di 24, o sia  $\frac{3}{5} \times 24$ ; che sono ducati 14 » 40 (129). L'importo dun-

que è duc. 1310:40.

144. Come fareste per saper l'importo di 54 cantaja e rotoli 60 della stessa merce pure a duc. 24 il cantajo?

Avreste prima fatto 54×24=1236: poi avreste finto che i 60 rotoli fossero 60 cantaja, ed avreste fatto 24 ×60=1440. Ma questo importo sarebbe 100 volte maggiore del giusto; perchè avete chiamato 100 rotoli ogni rotolo: dunque avreste dovuto dividere il 1440 per 100, e avreste ottenuto ducati 14 » 40 prezzo de rotoli 60 (66). Tutto come prima.

145 Quanto è l'importo di cantaja 34 e rotoli 13 di una merce che vale 13 ducati il cantajo?

È duc. 443 » 69.

146. Quanto è l'importo di 3 canne e palmi 5 di panno che costa duc. 12 la canna? Ducati 45 » 50.

147. Quanto è l' importo di 17
misure di una merce che yale 5  $\frac{2}{3}$ la misura?

Notate che nella pratica rade volte sentirete  $-\frac{2}{3}$  di ducato. I negozianti esprimono i prezzzi con ducati, carlini, ec. onde nell' esempio proposto il prezzo si sarebbe espresso così: a 5 ducati, grani 66, e 8 cavalli. Ma voi dovete saper la pratica di tutte due queste espressioni. Dunque, Seguendo la prima, direte 17×5

=85. Poi direte: 2/3 di duc. preso

17 volte sono  $\frac{2}{3} \times 17 = 11\frac{1}{3}$ , e l'im-

porto totale sarebbe ducati  $96 - \frac{1}{3}$ =  $96 \times 33$ , 4.

Servendovi della seconda maniera di esprimere il prezzo, la domanda sarebbe stata questa: Quanto è l'importo di 17 misure di una merce che vale per ogni misura duc. 5 » 66, 8? Operate come sapete, e tro-

74
vercte duc. 96 » 33, 4 (85).
148. Quanto è l'importo di misure 7 \frac{3}{5} di una merce, che vale 12

 $\frac{3}{4}$  la misura?

Discorrete così. Valendo una misura 12  $\frac{3}{4}$ , le 7

misure valgono 12  $\frac{3}{4} \times 7 = ... 89$  » 25

misura  $12\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{6}$  d'una misura (131) valgono  $\frac{3}{6}$  X 12

sura (151) valgono 🛶 🗙 13

 $\frac{3}{4}$  = .... 7 » 65

96 » 90

Il medesimo quesito proposto giusta la pratica sarchbe: Quanto costano misure  $7\frac{3}{5}$  di una merce chevale duc. 12 » 75 la misura? (les di ducato sono grani 75).

Avreste dovuto ritrovare il prezzo delle 7 misure, facendo
12 » 75×7 = . . . . 89 » 25.
Poi , prendendo
le 3 del prezzo d'un-

le  $\frac{3}{5}$  del prezzo d'una misura, avreste fat-

to  $\frac{3}{5}$  X12 » 75= . . 7 » 65 Come prima.

96 » 90

149. Quanto valgono  $\frac{3}{4}$  di palmo di una tela che vale due. 3 > 57 la canna?

Dite così :  $\frac{3}{4}$  di palmo sono  $\frac{3}{4}$  di  $\frac{1}{8}$  di canna , cioè  $\frac{3}{52}$  di canna : d'unque per aver l'importo di  $\frac{3}{4}$  di palmo dovete prendere l'importo di  $\frac{3}{52}$  di canna . Valendo d'unque la canna duc.  $\frac{3}{52}$  di canna d'unque la canna duc.  $\frac{3}{52}$  di  $\frac{3}{52}$  di

A 12 17 2 14

canna è  $\frac{3}{32} \times 3$  » 57=33 grani e cavalli 5 circa.

# §. II.

## APPLICAZIONE DELLA DIVISIONE .

150. Saputo il valore di un numero di misure di una certa merce, vorrete sapere il costo di una determinata misura? Vi servirete della divisione.

151. Canne 9 di un panno han costato duc. 53: quanto costa una

canna?

Discorrete così. Il prezzo di una canna preso 9 volte ha dato 59: dunque dividendo il numero de' ducati pel numero delle canne, avrò il prezzo di una canna: e perciò 59/9 = duc. 6 » 55, 6 circa.

152. Canne 7 3/8 di panno han costato ducati 1/9: qual' è il prezzo si una canna?

Dovete fare 54 diviso per 7 cioè per 59 . Rovesciate il divisore

(137). Il prezzo dunque sarà 54× 8 = duc. 7 » 32, 2 circa.

153. Quanto è l'importo di un' oncia e mezza di cannella che va-

le 46 carlini la libbra?

Trovate il prezzo di un'oncia, facendo 46 : 12-38 grani e cavalli 4. Prendete la metà di questo prezzo ch'è grana 19 e 2 cavalli : unite questi due prezzi, ed avrete grani 57 e cavalli 6.

154. Valutate una libbra d'indaco, di cui 9 lib. e 9 once han co-

stato duc. 57 » 54.

Le 9 lib. e 9 once sono 117. Fa-

te dunque 5754: 117 5754x12 duc. 5 » 90 , 2 cavalli circa.

155. Quanto è l'importo di 7 palmi di un panno che vale duc. 13 33 50 la canna?

Notate in quante maniere si può

soddisfare a questa domanda.

Potete dire. I palmi 7 sono  $\frac{7}{8}$  di canna. Dunque il prezzo di 7 palmi è le  $\frac{2}{8}$  di duc. 13 » 50 =  $\frac{1350x7}{8}$  = duc. 11 » 81 , 3.

O pure  $\frac{1350}{8}$ : moltiplicate que-

sto prezzo per 7, ed avrete lo stesso.
Finalmente noterete la maniera
usata da' pratici per risolvere tutt' i
quesiti, ne' quali si domanda il prezzo d' una misura prossima alla sua
maggiore. In questo quesito prendono
il prezzo di palmi quattro (dividendo per 2 il prezzo della canna) che
è duc. 6 » 75. Poi il prezzo di palmi due (dividendo per 2 il prezzo
di palmi 4) ch' è duc. 3 » 57, 6.
Finalmente prendono il prezzo di un
palmo (dividendo per 2 il prezzo de'
due palni ) ch' è duc. 1 » 68, 9.
Uniscono poi i prezzi di palmi 4+2+1
=7, ed hanno 11 » 81, 3co me prima.
I pratici chianuano quest' opera-

I pratici chiamano quest' operazione prendere in parte. Vedete quanto è lunga: ma pur bisogna saperla, perchè molte volte riesce comoda.

## LEZIONE VI.

Ragioni e Proporzioni.

## S. I.

#### IDEA DELLE RAGIONI E PROPORZIONI

156. Sopra questi due numeri 18, 6 che vi saran dati, vi si potran fare due domande. I. Qual è la differenza che passa fra questi due numeri? E voi certamente risponderete che questa differenza è 12.

II. Quante volte il primo contiene il secondo? E voi direte che

3 volte!

Il conoscere qual' è la differenza che passa fra due numeri, o quante volte uno contiene l'altro, è conoscere la ragione o il rapporto che passa fra due numeri.

157. Chiamerete dunque ragione o

rapporto la maniera secondo la quale due numeri o si sorpassano, o si contengono l'un l'altro.

158. La maniera di sorpassarsi di due numeri si chiama ragione arit-

metica .

159. La maniera di contenersi di due numeri si chiama ragione geometrica: e noi parleremo di questa sola.

160. Perchè vi formaste l'idea della ragione geometrica, non è necessario che il primo de' due numeri dati sia maggiore del secondo. Se avverrà che il primo sia minore, la seconda domanda sarà questa: Quante volte il primo è contenuto nel secondo?

Dunque sarà più esatta la vostra risposta se, domandato che sia ragione geometrica, risponderete: È la maniera secondo la quale un numero o contiene l'altro, o è contenuto dall'altro. Se i due numeri dati fossero stati 6 e 12, e vi fosse stato richiesto: Qual'è la ragione geometrica fra 6 e 12; avreste dovuto rispondere: È la maniera, secondo

la quale il 6 è contenuto dal 12 (bb). 161. Se vi saran dati quattro nu-

meri, il primo de' quali tante volte contiene o è contenuto dal secondo, quante volte il terzo contiene o è contenuto dal quarto; i quattro numeri dati si chiameranno direttamente proporzionati.

Riflettete su questi numeri 18, 6, 12, 4, e vedendo che il primo contiene tante volte il secondo, quante volte il terzo contiene il quarto, direte che que' quattro numeri sono di-

rettamente proporzionali .

(bb) È chiaro che per conoscere quante volte un numero o contiene l'altro, o è contenuto dall' altro, si debba ricorrere alla divisione. Per sapere quante volte 18 contiene 6, si deve fare 18: 6-3. Per sapere quante volte volte il 5 è contenuto nel 15, si fa  $5: 15 = \frac{1}{3}$ , e si vuol dire che  $5 \ e$ 

di 15. Il quoziente ritrovato si chiama esponente della ragione.

Riflettete sopra questi altri quattro 3, 9, 5, 15, e vedendo che quante volte il primo è contento nel secondo, tante volte il terzo è contenuto nel quarto, direte che que' quattro nomeri sono direttamente proporzionali.

Sogliamo scriverli così; 18:6

me 12 a 4 (cc).

(cc) Quattro numeri così proporzionali contengono due ragioni eguali, come è evidente, e crciò contengono due esponenti eguali: onde se si ha 3:5=12:20, sarà 5=12. Da ciò ricaverete I. che se due frazioni sono eguali, il numeratore della prima sta al suo denominatore, come il numeratore della seconda sta al suo denominatore; II. che per sapere se due frazioni sono eguali, basterà vedere se i numeratori ed i denominatori sono proporzionali come si è detto. Ciò poi il conoscerete facilmente fra poco. Queste verità semplicissime vi

162. Se vi saran dati quattro numeri tati, che il primo stia al terzo come il quarto al secondo; questi quattro numeri si chiamano inversamente proporzionali.

Riflettete su questi numeri 8, 3, 4, 6, e vedendo che quante volte il primo 8 contiene il terzo 4, tante volte il quarto 6 contiene il secondo 2 , direte che que'quattro numeri sono inversamente proporzionali.

Riflettete sopra di questi altri 5, 18, 15, 6, e vedendo che quante volte il primo 5 è contenuto nel terzo 15, tante volte il quarto 6 è contenuto nel secondo 18; direte che que' quattro numeri sono inversamente proporzionali (dd) .

faranno altrimenti comprendere il calcolo delle frazioni . Rileggetelo .

(dd) Dati dunque quattro numeri inversamente proporzionali, li potrete situare talmente che sieno direttamente proporzionali, se metterete il terzo nel secondo luogo, ed il secondo nel quarto.

Si chiamano poi inversamente proporzionali per quella specie di giro che si ha da fare, per ritrovarvi numeri proporzionali.

## §. . II.

# CARATTERE DE NUMERI PROPOR-

163. Se si avranno quattro numeri direttamente proporzionali, il prodotto del primo pel quarto è eguale al prodotto del secondo pel terzo. Sieno dati i numeri proporzionali 18:6 =12:4, avrete 18×4=72: avrete parimente 6×12=72 (ee).

164. Se vi saran dati tre numeri, come farete per trovare il quarto direttamente proporzionale? Cioè dati tre numeri 12, 8, 15, qualè quel numero che posto dopo il terzo 15 dà quattro numeri direttamen-

te proporzionali?

i (ee) Per persuadervi altrimenti di questa verità, prendete i nu-

Per trovarlo in ogni caso, modtiplicate il secondo pel terzo, e dividete il prodotto pel primo: il quoziente sarà il quarto proporzionale.
Fate dunque 15x8 = 10, e avrete 12:
8=15:10.

165. Se si avranno quattro numeri inversamente proporzionali, il prodotto del primo pel secondo è eguale al prodotto del terzo pel quarto. Sieno i numeri inversamente proporzionali 8, 3, 4, 6, avrete 8×3=24, e 4×6=24 (ff).

meri proporzionali 18: 6=3: 1; ed avrete (nota cc)  $\frac{18}{6}$ =5: e perciò 18=3×6; cioè 1×18=3×6. Il primo prodotto è del primo numero moltiplicato pel quarto; ed il secondo prodotto è del secondo moltiplicato pel terzo.

(ff) Vi persuaderete di questa verità se disporrete i numeri dati come si è detto ( nota dd); perchè allora vedrete di aver moltiplicato

Per trovarlo in ogni caso, moltiplicate il primo numero pel secondo, e dividete il prodotto pel terzo: il quoziente sarà il quarto inversamente proporzionale. Fate dunque 21×3: 7=9, ed avrete 21, 3, 7,

167. Per trovare il quarto diretta-mente proporzionale, ed il quarto inversamente proporzionale, oprerete sempre nella medesima maniera, se in uno, o in due, o in tutt'i tre numeri dati ci fossero annesse frazioni, anzi se i tre dati fossero tre frazioni.

166. Se vi saran dati tre numeri, come farete per trovare il quarto inversamente proporzionale? Gioè dati tre numeri 21, 3, 7, qual'è quel numero che posto dopo il terzo 7 dà quattro numeri inversamente proporzionali?

il primo pel quarto, ed il secondo pel terzo .

(gg) Rileggete le note dd, ec.

### DISCERNIMENTO DE' QUESITI .

168. Infinite quistioni, o quesiti, o problemi si sciolgono col mezzo della dottrina delle proporzioni. Bisogna però saper hen discernere se il quesito proposto appartenga alle regole della proporzione diretta, o a quelle della inversa. Voi baderete bene a quanto or ora vi sarà insegnato.

169. Sia stato proposto il quesito. Uomini 34 han compito in un certo tempo 24 canne di fabbrica. Quante canne ne faranno nel tempo stes-

so 58 uomini?

170. In questo e in qualunque altro quesito, que' due numeri che esprimono la cosa medesima, si chiamano omogenei, cioè simili. Il 34, e'l 58 qui si chiamano omogenei, perchè entrambi esprimono uomini.

171. Quel numero che rimane, si chiama il solitario, perchè è solo ad esprimere un'altra cosa diversa dalla prima. Il 24 quì è il solitario, perchè è solo ad esprimere canno.

172. Quel numero, del quale si va in cerca, si chiama il quarto proporzionale, e deve essere omogeneo al solitario, cioè deve esprimere la medesima cosa che viene espressa dal

solitario, cioè canne.

173. Premesse queste avvertenze sul quesito, se il vostro giudizio vi fara scorgere che quanto il primo degli omogenei è maggiore o minore del secondo, tanto il solitario deve essere maggiore o minore del quarto proporzionale; sarete sicuro che il quesito deve essere sciolto colla regola della proporzione diretta: cioè il quarto proporzionale deve trovarsi, moltiplicando il secondo pel terzo, e dividendo il prodotto pel primo.

Non vedete voi facilmente che quanto è maggiore il numero degli nomini impiegati, tanto deve essere maggiore il numero delle canne che faranno? e perciò quanto il primo omogeneo è minore del secondo, tanto il solitario deve esser minore del quarto proporzionale. Dunque risolverete il quesito facendo 24×58: 34

 $<sup>=40 \</sup>frac{16}{17}$  canne.

174. Altro quesito . 50 uomini han consumato in un certo tempo 24 tomola di grano: 15 uomini quante tomola ne consumeranno nel medesimo tempo?

Vedete bene che per più uominî maggior consumo, e per meno uomini minor consumo. Quanto dunque il primo omogeneo 50 è maggiore del secondo 15, tanto il solitario 24 deve esser maggiore del quarto proporzionale. Opererete dunque colla regola della proporzione diretta, e farete

15×24: 50=7 1 tomola.

175. Siavi poi stato fatto il quesito . 18 uomini han fatto un certo lavoro in giorni 12: in quanti giorni si compirebbe il medesimo lavoro im-

piegandovi 34 uomini?

Per mezzo di una facile riffessione scorgerete la differenza che passa fra questo quesito e i due altri precedenti . I due omogenei sono 18 e 24, che esprimono uomini: il solitario è 12, che esprime giorni . Non vedete voi che il quarto proporzionale, che esprimerà anche giorni, debbe esser minore del solitario 12? È necessità che 24 uomini debbano impiegarsi per minor tempo per fare ciò che fanno 18. In questo quesito dunque quanto il primo omogeneo è minore del secondo, tanto il solitario è maggiore del quarto proporzionale. Tutt' quesiti di tal fatta debbono essere sciolti colla regola della proporzione inversa. Perciò farete 18, 12, 24,

 $\frac{18\times12}{24} = 9$  (166). Dunque i 24 uomi-

ni eseguiranno il lavoro in 9 giorni. 176. Altro quesito. Con 7 paja di buoi si è arato un campo in giorni 6: in quanti giorni si sarebbe arato con 5 paja? Certo che in più di 6 giorni. Quanto dunque il primo omogeneo 7 è maggiore del secondo 5, tanto il solitario 6 è minore del quarto proporzionale. Dunque il quesito appartiene alla regola della proporzione inversa. Perciò farete 7,

6, 5,  $\frac{7x6}{5}$  = 8  $\frac{2}{5}$  giorni.

177. I quesiti di queste due maniere, ne quali, dati tre numeri, si cerca il quarto proporzionale, appartengono alla regola della proporzione detta semplice . I pratici la chiamano regola del tre, cioè regola che si esegue sopra tre numeri dati . Si chiama ancora regola d'oro per la sua utilità .

178. Accade che dandovisi un quesito, al quale si deve soddisfare colla dottrina delle proporzioni, sentiate nominare più di tre termini fino a cinque. Come farete voi per risolverlo?

Esempio. 15 uomini han compite in 8 giorni un lavoro di 25 canne di

24 uomini in giorni 18?

179. In questo e in simili quesiti
ciò che indica tempo o altra cosa simile, è un certo accessorio al quesito, cioè è una circostanza, la quale se mancasse, si avrebbe a ncora un quesito. In fatti se dal quesito proposto si tolga la circostanza del tempol, rimanta pure un quesito da pro92 porsi così: 15 uomini han fatto 25 canne di lavoro : 24 uomini quante ne farebbero?

180. Le circostanze poi ne contengono un altro; giacchè si può ben dire: Se in 8 giorni si fa tanto lavoro, in giorni 18 quanto se ne farebbe?

Si lascino a' numeri nominati nel quesito i loro nomi, e il 15 e'l 24 si chiamino omogenei, il 25 sarà il solitario . I due altri numeri poi 8 e 18 li chiamerete circostanze, e in particolare l'8 il chiamerete circostanza del primo omogeneo 15, e'l 18 circostanza del secondo 24. Vi ha poi ragione di chiamarli così, perchè nel quesito i giorni 8 si danno a' 15, e i giorni 18 a' 24.

181. Per venire a una soluzione esatta del quesito, sforzatevi di co-noscere se il quesito spogliato delle circostanze appartiene alla regola del tre diretta o all' inversa . Poi osservate parimente, se il quesito che si potrebbe fare dalle sole circostanze, appartenga alla regola del tre diretta o inversa. Vi son due casi .

I. Tutti due i quesiti possono appartenere alla regola del tre diretta.

II. Uno alla diretta, e l'altro

all' inversa.

182. Se entrembi i quesiti apparterranno alla regola del tre diretta, moltiplicate gli omogenei per la loro circostanza, ed operate come nella regola del tre diretta. Nel quesito proposto porrete per primo termine 15 ×8=120: il solitario rimarrà per secondo, e per terzo porrete 24×18=432. Poi dite: se 120 dà 25, quanto 452? 120: 25=422: 90 canne.

183. Volete esser sicuro di aver

ben operato, ed apprendere nel tempo stesso un'altra maniera facile di risolvere simili quesiti? Sciogliete il quesito in due, e dite: 15 uomini han fatto 25 canne: quante ne faranno 24? e troverete che 40. Poi replicate: Se in 8 giorni si fanno canne 40, quante in giorni 18? e trovate 90 come prima.

184. Questa maniera di operare viene espressa con questa regola. Sciogliete il primo quesito: mettete il intiero. 185. Appartenga un quesito alla diretta, e l'altro all'inversa.

Sia stato fatto il quesito. 20 uomini per aprire un canale devono asciugar 6 piedi di acqua in ogni giorno, per fare in un certo tempo 160 canne di lavoro: quante ne faranno nel tempo stesso 30 uomini obbligati ad asciugare ogni giorno 8 piedi di acqua?

Riflettendo sul quesito, ravvise-

rete potersi sciogliere in due.

1. 20 uomini fanno in un certo tempo 160 canne: quante ne faranno nel tempo stesso 30 uomini? Ecco un quesito che appartiene alla regola del tre diretta.

II. Se asciugando 6 piedi di acqua al giorno si fanno in un certo tempo tante canne di lavoro: quante se ne faranno dovendosi asciugate 8 palmi di acqua al giorno?

Questo quesito appartiene alla regola

inversa, perchè il lavoro cresce quanto è minore il consumo del tempo fatto per asciugare l'acqua, e diminuisce quanto questo ostacolo cresce

186. Ne' quesiti di tal fatta operate così. Moltiplicate il primo omogeneo per la circostanza del secondo, e moltiplicate il secondo omogeneo per la circostanza del primo; il solitario rimanga nel suo luogo, ed operate come nella regola del tre diretta (hl). Dunque farete 20×8=160: poi 30×6=180, e direte: Se 160 dà 160, 180 quanto darà? e troverete 180 canne.

187. Volcte esser sicuro di aver ben operato, ed apprendere nel tempo stesnn' altra maniera facile di risolvere simili quesiti? Risolvete il primo così.

20 uomini fan 160: 30 uomini

<sup>(</sup>hh) O pure: dividete il primo omogeneo per la sua circostanza, e per la sua dividete il secondo: ed operate colla regola del tre diretta. Avrete il medesimo 180.

quante ne faranno? e troverete 240.

Poi replicate:

Se asciugandosi 6 piedi d'acqua al giorno si fanno canne 240: quante se ne faranno asciugandosene 8? Operate colla regola inversa, e troverete 180.

# LEZIONE VII.

Applicazione delle dottrine insegnate al commercio.

## j. I.

## ALLA SOCIETA' SEMPLICE .

188. Due, tre, quattro, o cinque uomini impiegano unitamente differenti capitali al commercio, onde ritraggono guadagno o perdita. Bisogna saper dividere la perdita o il guadagno fra'socj a proporzione del

capitale di ciascuno. Questa maniera di società, in cui si suppongono capitali diversi, impiegati però durante il medesimo tempo, si chiama società semplice.

189. Il mercatante A ha impiegato duc. 180. B duc. 300. C duc. 425. Il guadagno è stato duc. 538. Qual' è la porzione di ciascuno?

Raccogliete i capitali, ed avrete duc. 905. Poi dite: Se 905 han fruttato 338, quanto han fruttato 180? quanto 300? quanto 425? Replicherete dunque tre volte la regola del tre.

905: 338=180: 67 »22, 7. A. 905: 338=300: 112 »04, 5. B. 905: 338=425: 158 » 72, 11. C.

337 » 99, 11.lu-

Facendo somma de'lucri assegnati a ciascuno, dovete ritrovare il lucro intiero. Quì vi ha piccola mancanza di un cavallo pe'residui negligibili.

190. Tre mercatanti han fatto un capitale. A ha impiegato duc. 238. B duc. 196. C duc. 220, e con que-

Unite i capitali che fanno duc. 654, e dite: Se 654 danno 48 some, quante 238? quante 196? quante 220?

# 6. II.

## ALLA SOCIETA' COMPOSTA :

191. L'impiego di capitali diversi, per tempi anche diversi, fa che la società si abbia a chiamare composta.

192. Il mercatante A ha impiegato duc. 128 per lo spazio di tre unni . B. duc. 384 per lo spazio di un anno. C. duc. 256 per lo spazio di due anni. La perdita è stata 225.

Moltiplicate ciascun capitale pel tempo, durante il quale è stato impiegato, e fate somma di questi prodotti : poi operate come se la società fosse stata semplice.

1280: 225=384: 67:50. A. 1280:225=384: 67:50. B. 1280:225=512: 90:00. C.

225 00. perdita .

193. Se avverrà che il tempo sia di anni e mesi, voi ridurrete gli anni e mesi a soli mesi, e moltiplicherete i capitali pel numero de' mesi .

194. Durante il tempo della società accade che i capitali o crescano , o si scemino. Ecco la pratica che deve regolarvi.

Tre mercatanti A, B, C han fatto una società. A ha impiegato duc. 500, e dopo quattro mesi ne ha aggiunto altri duc. 200 . B ha impiegato duc. 1200: ma passati dieci mesi ha tolto dal suo capitale duc. 250. C ha impiegato duc. 1500 dal principio della società sino al fine, che fu dopo due anni.

Per saper di duc. 460 di guadagno quanto spetti a ciascuno, dite così.

Il capitale di A per mesi quattro fu 500×4=2000: per mesi 20 fu duc. 700×20=14000 : dunque per 2. anni fu 2000+14000=16000 .

Passerete al mercatante B. Il capitale di costui per mesi 10 fu 10X 1200=12000: ma tolse dal capitale duc. 250: dunque per 14 mesi, quanti ne restano per compiere i due anni, fu duc. 1200-250=950, che moltiplicati per 14 danno 950×14=13500. Questi uniti al capitale di mesi 10, che è duc. 12000, danno per capitale de'due anni 12000+13500=25500.

Il mercatante C che non ha nè accresciuto nè diminuito il suo capitale, avrà impiegato per mesi 24 un capitale di 24×1500=36000.

Raccogliete ora, secondo la regola, tutt' i capitali così moltiplicati pe' loro tempi, ed avrete 77500; e dite: Se 77300 han fruttato 460, quanto 16000? quanto 25300? quanto 36200?

# §. 111

#### AL BARATTO .

195. Negoziare a baratto è negoziare cambiando merci con merci, delle quali prima si determina il prezzo. Il mio zucchero vale duc. 80 il cantajo, e il tuo caffe duc. 124. Ho cantaja 12 di zucchero, che vorrei barattare con caffe: quanto dovrò averne?

Valuto le 12 cantaja del mio zuochero, facendo 12×80=960, e dico: Se con duc. 124 si ha un cantajo di caste, quanti se ne hanno con duc.

960? dunque 124: 1=960: .

baratto i regozianti sogliono accrescere il prezzo delle loro merci. Servendoci dell' esempio precedente; il zucchero in contanti si dà a duc. 80 il cantajo; a baratto vo'venderlo a duc. 100. Bisognera che il caffè avanzi di prezzo in quella ragione in cui è avanzato il zucchero, per serbarsi P eguaglianza.

Per trovare l'accrescimento del casse, dite così. Se 80, prezzo contante del zucchero, si sa 100 nel baratto; 124, prezzo contante del casset quanto si sa nel baratto? e direte 80: 100=124: 155, prezzo del casse.

Fissati in tal maniera i nuovi prezzi, opererete come nel primo esempio. Il prezzo delle cantaja 12 del zucchero è 12×100=1200. Dunque se con duc. 155 si ha un cantajo di casse, con duc. 1200 se ne avranno 1200: 155. Operate.

197. Vi ha un'altra maniera di baratto, che si fa barattando una determinata quantità di merci, ed esigendo dall'altra danaro contante.

Barattero la mia cannella col tuo indaco, se il terzo della mia cannella mel pagherai con danaro contante.

In questa maniera di baratto, che suppone l'accrescimento de'prezzi delle due merci, il terzo della carnella si vuol pagato al prezzo che acquista nel baratto.

Sia dunque il prezzo della cannella prima del baratto duc. 9 la libbra, e quello dell'indaco duc. 24. Nel baratto la cannella vale duc. 12 la libbra. Nella supposizione che il terzo della cannella si debba pagare in contante, bisogna trovare quanto debbasi accrescere di prezzo l'indaco, si per l'accrescimento della cannella da 9 a 12, sì pel vantaggio cercato

di ricevere il terzo del prezzo in moneta effettiva.

Operate così. Prendete il terzo del prezzo di una libbra di cannella in baratto che qui è  $\frac{1}{3}$ =4, e sottraete questo numero sì dal prezzo della libbra di cannella un baratto, che dal prezzo della libbra di cannella prima del baratto, ed avrele 9-4=5, e 12-4=8; poi dite. Se 5 si fa 8, quanto si fa 24 prezzo dell'indaco? e troverete duc. 38 » 40. Si venga ora al fatto.

Ho 13 libre di cannella, che voglio barattare con indaco colle condizioni già dette: quanto debbo avere in contante, e quanto inda-

co prenderò?

Le 18 libbre di cannella valgono 18×12=216. Tolgo il terzo 72 che prendo in contante, ed ho 144. Poi dico: se con duc. 38 » 40 prendo una libbra d'indaco, quante ne prenderò con duc. 144?

### ALL'ALLEGAZIONE.

198. Di due o più generi di valore differente si sara fatto un misto: si saranno mescolati insieme oro e argento. È cosa evidente che il prezzo del misto non può esser lo stesso di quello o dell'oro o dell'argento. Si tratta dunque di saper qual valore debba avere una misura di questo misto. Il metodo che si tiene per arrivarvi, si chiama regota di allegazione.

199. In un incendio rimasero suse 13 libbre d'oro e 18 d'argento. P oro era del prezzo di duc. 216 la libbra, e l'argento di 14. Si domanda quas è il prezzo d'una libbra di questo misto:

Trovate il prezzo delle 13 libbre di oro, ch'è 15×216=2808, e quello delle 18 libbre di argento, ch'è 18×14=252. Unite questi valori, ed avrete 3060. Dite ora così.

Se 13 libbre di oro più 18 di argento, cioè, se libbre 31 valgono

3060 : quanto vale una libbra? O-

perate .

200. Un tomolo di grano è costato carl. 24: un altro carlini 23, e un altro carlini 20: quanto costa un tomolo di mescuglio di quei tre grani?

Raccolti i tre prezzi che sono carlini 67, dite così. Se tomola 3 valgono 67, quanto 1 (ii)?

201. Alle volte, supposto il prezzo differente di due o più generi, si vorrà avere una misura intiera composta di parti di ciascun genere con una certa quantità di danaro che si ha. Si cerca in tal caso quanto di ciascun genere si deve avere.

202. Ne'quesiti di tal fatta, il prezzo che ciascun genere ha, si chiania

<sup>(</sup>ii) Così si procede in quella operazione che si chiama liquidazione, con cui si determina il valore giuridico de' grani, degli olj, ec. risultante da' valori di convenzione, che fra particolari hanno avuto luogo durante un certo tempo.

prezzo vero: il danaro poi, con cui si vuol comprare una misura composta dà due generi, si chiama prezzo medio.

203. Una qualità di vino costa carlini 28 il barile, ed un'altra carlini 18. Io non ho che carlini 24, co' quali vorrei un barile intiero di vino.

Fate così. Scrivete il 28.6 prezzo medio 24 accan-24 to ad una linea, come vedete fatto, e dall'altra banda scrivete i due prezzi respettivi 28.e 18.

Trovate la differenza che passa fra 'I prezzo medio ed il minore che qui è 6, e scrivete questa differenza accanto al prezzo maggiore. Trovate poi la differenza che passa fra 'I prezzo medio e il maggiore che qui è 4, e scrivete questa differenza accanto al prezzo minore. Sommate queste differenze, ed avvete 10.

Fate ora due frazioni; la prima delle quali abbia per numeratore la differenza che sta scritta accanto al numero maggiore, cioè 6, e per denominatore la somma delle differenza,

cioè 10, ed avrete  $\frac{6}{10}$ : la seconda frazione pei avrà per numeratore la differenza che sta scritta accanto al numero minore, cioè 4, e per denominatore la somma delle differenze, ed avrete  $\frac{4}{10}$ ; e poi dite, che del vino

da 24 ne dovete ripetere  $\frac{3}{5}$  di barile, del vino da 18 ne dovete ripetere  $\frac{2}{5}$ . Ora  $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5}$ , cioè ad un barile (kk).

204. Sieno tre le qualità di vino, di cui si cerca un barile: il primo costi 28, il secondo 22, ed il terzo 18. Il prezzo medio sia 25.

<sup>(</sup>kk) Il prezzo medio non può essere eguale ad uno de prezzi veri, nè minore del più piccolo: ma deve esser medio fra due. Ciò è evidente.

Prendete le differenze de'due prezzi pri- 25 | 22.7. mo e terzo dal medio, | 18.3. 18.5.3 e scrivetele alternativamente, come nel primo esempio. Prendete poi le differenze del secondo e del terzo dal medio, e scrivetele nella stessa maniera. Fate somma delle differenze, che qui è 20, e fate tre frazioni nella guisa insegnata nell'esembio precedente, e troverete che del primo se ne hanno 2, e del secondo  $\frac{2}{20}$ , e del terzo  $\frac{6}{20}$ , che insieme danno = larile.

# 6. V.

### ALLA PALSA POSIZIONE SEMPLICE .

205. Si andrà in cerca di un numero che sciolga un quesito: ma voi nol troverete altrimenti che per mezzo di un numero falso, che non lo scioglie. Ecco in che consiste la regola della fulsa posizione semplice.
206. Vi sia stato detto. Un terzo
ed un quarto del mio danaro sono
24 ducati: Quanto danaro ho io?

Ignorando il vero numero de' ducati, supponete che chi vi ha parlato ne abbia 12. Questo numero così arbitrariamente supposto si chiama posizione. Ma è facile vedere esser falsa una tale supposizione, perchè il terzo ed il quarto di 12 sono 4+3=7: e perciò il vostro amico dovrebbe avere non 24 ducati per un terzo e un quarto, ma 7.

Dite però così: Se 7 nasce dalla falsa posizione 12; il 24 dal qual numero nascerà? Farete dunque 7: 12=24:  $\frac{288}{7}$ =41  $\frac{1}{7}$ . L'amico dun-

que ha tanti ducati.

Per assicuraryi di aver ben operato, vedete se il terzo ed il quarto di 41 - sono appunto 24.

207. In un attacco si son perduti 1449 uomini fra morti, feriti, e prigionieri: Il numero de' feriti e il doppio del numero de' morti, e la metà del numero de' prigionieri; si vuol sapere il numero de' morti, de'

feriti, e de prigionieri.

Fingele esservi stati 124 feriti. Dunque i morti, che ne son la meta, sono stati 62, e i prigionieri, il cui numero è il doppio de' feriti, sono stati 248. Raccolti questi numeri, si ha 434. La posizione dunque è stata falsa, perchè avrebhe dovuto dare 1440 numero vero de' perduti. Dite però così: Se 454 è nato dalla falsa posizione di 124; il vero 1449 da qual numero nascera? Farete dunque 434; 124=1449: 414 numero de'feriti.

Il numero de'feriti già ritrovato, vi fa conoscere quello de' morti che deve essere la metà, cioè 207, e quello de' prigionieri che deve essere il doppio, cioè 824, che in uno danno

1449 perduti .

208. Per isciogliere simili quesiti si può supporre qualunque numero: ma giova sopra tutto il supporlo tale che non involga la noja delle frazioni. Giova parimente supporlo piccolo. In fatti, se il numero de feriti si fosse supposto 2; imorti sarebbero stati 1, e i prigionieri 4; in tutto 7. Avreste poi detto 7: 2=1449: 414 come pri-ma. È chiaro poi, che in cambio di far posizione del numero de'feriti, avreste potuto farla de prigionieri o de'morti .

#### ALLA FALSA POSIZIONE DOPPIA.

209. Un quesito che vi sembrerà simile a quegli già sciolti per la regola della falsa posizione semplice, ri-chiederà assolutamente che-voi fingeste non uno, ma due numeri per po-terlo risolvere. I quesiti di tal fatta appartengeno alla regola della fatsa posizione doppia.

210. Vi sia stato detto: Pietro ha tre figli A, B, C. L'età del figlio B supera quella di A con anni 5; e quella di C supera quella di B eon anni 10: si sa però, che rac-colti gli anni de'tre figli danno 47. Quali sono gli anni di ciascuno? Fate posizione che A abbia 4 anni:

B dunque ne avrà 9, e C 19, che

raccolti danno 52. La vostra posizione dunque ha prodotto errore, perchè in cambio di produrrre 47, ha prodotto 52, numero minore del 47. 211. Allorchè la posizione fatta produce un numero minore del vero, la differenza che passa fra 'l falso numero prodotto e il vero, si chiama errore in meno.

La differenza nell'esempio recato (n. 210) è 15 errore in meno.

212. Fate ora altra posizione, e dite che A abbia anni 7: B dunque ne avrà 12, e C 22, che raccolti danno 41. Dunque anche nella posizione di 7 avete errato, e vi ha un errore inmeno di 6.

otterrete dopo ciò il vero numero.

Se dalle due posizioni fatte son venuti due errori, entrambi in meno; moltiplicate la prima posizione pel secondo errore, e la seconda posizione per lo primo: trovate la differenza di questi due prodotti, e dividetela per la differenza de' due errori: il quoziente sarà il numero vero cercato.

214. Applichiamo la regola al fatto. La prima posizione fu 4, e il secondo errore fu 6. Dunque farete 4×6=24. La seconda posizione fu 7, e il primo errore fu 15: dunque farete 15×7=105. La differenza dunque de' prodotti è 105—24=81. La differenza degli errori è 15—6=9, e il numero vero è 81: 9=9 anni di A. Gli anni di B poi sono 9+5=14, e que' di C 14+10=24; in tutto 47.

215. Se le due posizioni vi produrranno due numeri maggiori del 47; in tal caso gli errori si chiameranno

in più.

Fingete che l' ctà di A sia prima 14, e poi 18, e voi avrete per primo errore 15, e per secondo 27, en-

trambi in più.

216. Ecco la regola. Se entrambi gli errori saranno in più, opererete come si è detto nel caso che entrambi gli errori fossero in meno. Assicuratevene operando su queste nuove posizioni.

217. Se le due posizioni vi produrramo due errori uno in più, e l'al114

tro, in meno, voi pererete secondo

quest' altra regola.

Dividete la somma de' due prodotti per la somma de' due errori ; il quoziente sarà il numero che si cerca. Applichiamo questa regola.

218. Sia l'età di A 8: quella di B sarà 13, e quella di C 23, che unite danno 44 con 3, errore in meno.

Sia poi l'età di A 13, quella di B sarà 23, e quella di C 33, che unite danno 74 con 27 errore in più. Si moltiplichi la prima posizione pel secondo errore 8×27=216,, e la seconda posizione pel primo errore 18×3=54. La somma di questi due prodotti, cioè 216+54=270 si divideper la somma degli errori, cioè per 36, e si avrà 9, età di A come prima.

219. Esempio II. Pietro ha giocato con Paolo, dandogli un vantaggio. Pietro paga per ogni partita, che perde carlini 12, e Paolo cardini 8. Dopo dieci partite Pietro si trova con carlini 20 di guadagno: Quante partite ha vinte?

Supponete 5. Dunque ne ha per-

dute altre 5. Per quelle che ha vinto, ha preso 5×8=40, e per le perdute ha date 5×12=60. Dunque in questa posizione voi fate Pietro perditore in carlini 20 per le partite perdute, e di altri carlini 20 che ha lucrato. Il vostro errore dunque è di 40 in meno.

Dunque abbia vinto 6 partite, e perdute 4. Per quelle che ha vinto, ha preso 6×8=48, e per quelle che ha ha perduto , ha hato 4×12=48 , cioè in tal posizione Pietro non hanè vinto, nè perduto: ma veramente ha vinto 20 : dunque il vostro errore è di 20 in meno.

La prima posizione moltiplicata pel secondo errore dà 5x20=100. La seconda posizione moltiplicata pel primo errore dà 6×40=240. La differenza de' due prodotti è 140, che diviso per la differenza degli errori 40-20=20 dà 14=7. Pietro ha. vinto sette partite.

#### ALL' INTERESSE .

228. Si chiama capitale una certa somma di danaro che si dà ad uno, con condizione che paghi un tanto per cento al fin dell' anno. Il tanto che si paga per cagion del capitale, si chiama interesse, annualità frutto, rendita.

Per le regole che insegneremo, voi apprenderete a saper determinare la somma dovuta pel capitale preso con

certe condizioni.

- 221. Vi ho dato 84 ducati; a condizione che alla fine dell' anno men paghiate 8 per cento.

Apprendete qual sia il senso, o sia

la condizione del contratto.

Se io avessi dato 100 ducati, alla fine dell'anno mi dovreste restituire 108. Perchè dunque ve ne ho dato 84, bisogna che mi restituiate questa medesima somma non coll'interesse di ducati 8, ma con un altro che tanto sia minore di 8, quanto 84 è minore di 100.

Per saper trovare quanto si deve per li ducati 84, dite così:

Se 100 mi sarebbero tornati 108; 84 quanto debbono ritornarmi?

100: 108=84: 90 » 72.

Mi dovete dunque alla fine dell'anno ducati 90 » 72; e l'interesse è stato di ducati 6 » 72.

nteresse d'ogni anno per ogni cento, troverete l'interesse di qualunque capitale, se unirete a 100 l'interesse se stabilito, ed instituirete una regola del tre, di cui il primo termine sia 100 il secondo 100 più l'interesse stabilito, e per terzo la somma, o sia il capitale di cui si cerca l'interesse.

Quanto rende un capitale di ducati 348 al 6 per 100? Dite 100: 106-348: 368 » 88; e l'interésse di un anno è di ducati 20 » 88.

225. Giova abbreviare questa operazione, ed eseguirla con una semplice moltiplicazione. Ecco la regola.

Moltiplicate il capitale intiero per l'interesse d'ogni anno, e staccate due cifre dal prodotto dalla banda

destra. Le cifre che vanno avanti sono ducati; le staccate sono grani. Questa regola così eseguita suppone che non vi sieno denominati nè nel capitale, nè nell' interesse (ll). Nell' esempio precedente il capitale moltiplicato per l'interesse è 348×6=20 » 88.

22/2: Occorrera che nel capitale vi sieno carlini e grani, non già nell'interesse. Servendovi della regola del numero antecedente, moltiplicate il capitale per l'interesse, e staccate quattro cifre dalla banda destra. Le antecedenti sono ducati, le due che seguono, sono grani; le due ultime sono tante centesime di grano (mm).

<sup>(</sup>II) E' facile il capire la ragione di questa regola. Voi avreste potuto discorrere così. Se 100 rendono 6; 348 quanto rendono? Per trovarlo avreste dovuto fare  $\frac{348.6}{100}$  =20 »

<sup>88.

(</sup>mm) Due cifre debbono staccarsi per la ragione datane nella nota
precedente; e due altre per ridurre

Quanto rende un capitale di ducati 238 » 80 al 6 per 100? Fate 23880×6=14 » 32, 80. Rende du-

cati 14, grani 32,  $e^{\frac{4}{5}}$  di un grano

225. Se i carlini e i grani saranno nell'mteresse, opererete come nel num., precedente.

Quanto è l'interesse di un capitale di duc. 578 a duc. 4 » 50 per 100? Sono duc. 26 » 01.

226. Se i carlini e i grani sono nell'interesse e nel capitale, moltiplicate l'interesse pel capitale, e staccate sei zeri (nn).

i grani a ducati per li grani che sono nel capitale.

(nn) In questo caso bisogna staccare non quattro, ma sei zeri, perchè vi ha denominati nel capitale e nell'interesse. Le cifre-antecedenti sono ducati: le due che seguono sono grani: le altre due sono parti centesime di un grano (non già cavalli): e le due ultime centesime di centesime di un grano, cioè residuo negligibile. Quanto è l'interesse di duc. 258» 80 al 3 » 50 per 100? Fate 25880× 350, e staccate dal prodotto sei zeri.

227. Con questi lumi vi sarà facile di trovare l'interesse di un capitale impiegato per soli mesi, o per anni e mesi, o per soli giorni.

Qual' è l' interesse di un capitale di ducati 1246 a duc. 4 » 50 per 100 per lo spazio di 10 mesi?

Trovate l'interesse del capitale per un anno, che sarà duc. 56 » 07. Per trovare poi l'interesse de' 10 mesi dite:

Se 12 mesi rendono 56» 07: quanto rendono 10? Troverete duc. 46»

72, con residuo negligibile.

Potreste prendere in parte, e prendere l'interesse di 6 mesi e di 4, dividendo per 2 e per 3 l' interesse trovato di un anno, e sommando i due interessi de mesi 6+4=10.

228. Se il medesimo capitale fosse

228. Se il medesimo capitale fosse stato impiegato per due, tre, o più anni, e 10 mesi; avreste ritrovato prima l'interesse di un anno, che poi avreste moltiplicato pel numero degli anni; e finalmente avreste trovato l' interesse de' mesi 10 come si è fatto, ed avreste fatto somma de' due interessi.

229. Quanto è il fruttato di un capitale di duc. 348 impiegato per

25 giorni al 4 per 100?

Bisogna cominciar dal trovare il fruttato del capitale per un anno, che sarà ducati 13 » 92, e poi direte. Se giorni 365 rendono duc. 13 » 92: quanto giorni 25? Troverete grani 95, e cavalli 3 circa. In questo caso il prendere in parte sarebbe stato nojosissimo.

S. VIII.

## ALL' INTERESSE A SCALARE.

230. Voi mi avete dato un capitale di duc. 1200 al 6 per 100: ed io vi ho dato un mio podere; che dà rendita certa di ogni anno duc. 374, acciocchè vi soddisfacciate dell' interesse annuale; e vi riprendiste la somma datami.

È cosa evidente che dopo, qualche tempo il mio debito dee essere estinto, perchè il ritratto annuale del mio

122

podere supera l'interesse che vi devo

pel capitale.

Ecco il caso dell' interesse a sealare, e in questo si cerca: Dopo quanti anni il debito rimarrà estinto, e quanto interesse si è pagato.2. Un solo esempio basterà per guidarvi in tutti i simili.

231. Si trovi l'interesse del capitale nel primo anno, e si avrà

Dunque nel finir del primo anno vi devo interesse e capitale

1200

Ma voi prendete dal mio fondo

374

Dunque dedotta questa somma, al cominciar del secondo anno vi devo

Si trovi l' interesse del capitale 898, e si avrà...

Dunque nel finir del secondo anno vi devo interesse e capitale . . . 951 » 88

Ma voi prendete dal mio

fondo 374 » 00 °
Dunque dedotta questa
somma, al cominciar del

terzo anno devo . . . 577 » 88
Si trovi l' interesse del

Dunque nel finir del terzo anno vi devo interesse e capitale . . . . 612 » 55

Ma prendete dal mio

Arrivati a tal punto, vedete bene che voi non potete godervi il miofondo per un altro anno, essendo il mio debito, insieme coll'interesse, minore della rendita annuale del mio fondo. Due casi possono darsi.

"Avremo potuto convenire di pagarvi il residuo 233 % 55 al finir del quarto anno 5 ed in tal caso bisognerà trovar l'interesse che compete a tal residuo, ch'è duc. 14 % 31 ( con circa

<sup>(\*)</sup> E cavalli 3 oirca.

2 cavalli ) : questo aggiunto al residuo del mio debito, dà duc. 152 » 86. Ciò dovete ripetere da me nel finir del quarto anno, se mi rilascerete il mio fondo nel principiar dell' anno: o pure ritenendolo, mi sarete debitore di duc. 121 », 14.

In tal caso dunque il mio debito

sarà pagato dopo quattro anni.

- Interesse del primo anno . 72 

In tutto . . . . . . . 174 » 86 Pel secondo caso avremo potuto convenire di pagare il residuo 238 » 55 non al finir dell' anno, ma quando apparterrà. Il mio fondo è un palazzo, che si locherebbe duc. 374 l'anno. Non è giusto che per un mio debito di duc. 238 » 55, insieme coll' interesse, voi vi godiate per un anno un fondo di rendita maggiore : ed in oltre io voglio rientrar nella mia casa al più presto possibile. Si cerca dunque: Quanti giorni dovete ri-manere nella mia casa? Per trovarli, dite così:

Se 374 si pagano in giorni 365, in quanti giorni si pagano duc. 238 » 55? e troverete che si pagano in giorni 232. Dunque mi rilascerete la mia casa dopo questo tempo. Debbo però pagarvi l'interesse del vostro capitale di 238 » 55 per giorni 232; il quale ritrovato giusta le regole insegnate (n. 224, e 229), monta a duc. 9 » 09, 75 con residuo negligibile.

Rilascerete dunque la mia casa dopo

anni 3 e giorni 232.

In tutto . . . . 169 » 64 , 75 252. Ma come farete se vi mancherà il contante per pagare l'interesse

di ducati 9 ,, 09 , 75 ?

L'inquilino rimanga nella casa per altro tempo, e dite così per saperlo. Se 374 si pagano in giorni 365; duc. 9,, 09, 75 in quanti giorni si pagheranno?

### ALL' INTERESSE DOPPIO.

255. Taluni che sembran nati per succiare il sangue de'loro fratelli ed ingrassarne, nel dare il loro danaro convengono che, nel caso di mora nel pagamento dell'annualità, l'annualità stessa accresca il capitale, e venga loro profitto sì dal capitale sì dall'interesse mal pagato, che si dice attrasso. Questi si chiamano usurai, nome che vale tutti gl'improperi del mondo.

234. Per 358 ducati debbo pagare al finir dell'anno ducati 8 per 100 insieme col capitale. La mia povertà mi ha reso impotente a pagar l'uno e l'altro. L'usurajo mi accorda dilazione per 3 anni: Quan to gli debbo al finir di questo tempo?

Trovate l'interesse del primo anno ch'è duc. 28, 64.

Nel secondo anno il capitale unito all'interesse forma un capitale di ducati 386,, 64.

Trovate l'interesse di questo capi-

tale, ch' è 30,, 93 (con residuo negligibile ).

Nel terzo anno il capitale unito all' interesse forma un capitale di duc. 417 ,, 57.

Trovate l' interesse di questo capitale ch' è 33 ,, 40 , 5 cavalli circa. Dunque al finir del terzo anno gli

devo duc. 450 ,, 97 , 5.

Comprendete facilmente perchè tale interesse si chiama doppio. L'usurajo tira doppio profitto, il primo dal capitale, e'l secondo dall'interesse mal pagato.

## LEZIONE VIII.

Potenze de' numeri.

# 9. 1

# LORO IDEA.

235. Quel numero che si ottiene moltiplicando un numero per un altro, chiamasi prodotto: ma quel numero che si ottiene moltiplicando un numero o per l'unità, o per se stesso, dicesi potenza: non perchè non sia un prodotto, ma perchè gli aritmetici han voluto distinguerlo con questo nome da qualunque altro prodotto. Se dunque farete 7×1=7, otterrete la potenza di 7. Se farete 7×7=49, otterrete 49 potenza parimente del 7.

236. Il prodotto di un numero moltiplicato per l'unità si chiama potenza prima del numero medesimo. Onde 7 è potenza prima di 7 (00). 237. Il prodotto di un numero moltiplicato per se stesso si chiama potenza seconda, o quadrato del medesimo numero. Onde il 49 è la potenza seconda, o il quadrato del 7.

238. Se poi moltiplicherete la potenza seconda, o sia il quadrato di un numero per lo numero stesso, il prodotto si chiama potenza terza, o cubo del numero.

Se dunque fareté 49×7=343, avrete ottenuto la potenza terza, o il cubo di 7.

239. Il numero che avete moltiplicato per se stesso, per ottenerne la potenza seconda, si chiama radice quadrata di quella potenza seconda. 7 dunque è la radice quadrata di 49.

240. Quel numero che avete moltiplicato per la potenza seconda, per ottenerne la terza, o sia il cubo, si chiama radice cubica di essa poten-

<sup>(00)</sup> Dunque il valore assoluto di qualunque numero è la sua potenza prima.

244. Nor avrete dunque difficultà per trovare d cubo di un numero come si voglia composto. Voi ne ritroverete prima il quadrato, e poi moltiplicherete il quadrato per lo dato numero medesimo.

245. Come opererete se il numero dato, per cercarne la potenza seconda, sarà una frazione?

Fate il quadrato de'due termini che la componiono, e tali quadrati occupino il medesimo luogo in una frazione novella: questa sarà il quadrato della frazione data. Il quadrato dunque di 3 2 9

drato dunque di 4 è 9/6.

246. Come farete poi per ottenere il quadrato di un numero intiero, cui vada annessa una frazione?

Farete dell'intiero e della frazione una frazione sola: poi opererete come si è detto nel numero precedente.

Esempio. Sia da trovarsi il quadrato di  $5\frac{2}{3}$ . Questo numero equivale

a  $\frac{17}{3}$ , il di cui quadrato è  $\frac{289}{9}$ .

Per assicuraryi di aver ben operato, servitevi della regola generale di moltiplicare il numero per se stesso, e fate  $5\frac{2}{3} \times 5\frac{2}{3}$ , ed otterrete anche

 $\frac{189}{9}$  come prima (pp).

247. Come farete per trovare il cubo di una frazione?

Fate il cubo de' due termini che la compongono, e tali cubi occupino il medesimo luogo in una frazione novella: questa sarà il cubo della frazione data. Il cubo dunque di 2 8 2 2 3 6 2 7 7

248. Se avrete a formare il cubo di un intiero con frazione, ridurrete l'intero colla frazione ad una frazione sola, e de' cubi de' due termi-

<sup>(</sup>pp) Nel caso di un numero di tal fatta molto composto, il ridurre l'intiero a frazione vi obbligherebbe a moltiplicazioni molto lunghe e nojose. Servitevi dunque di questo metodo meno intralciato (n. 135).

ni formerete una frazione, che sarà il cubo della data. Sia l'intero con frazione 3  $\frac{10}{3}$ : il cubo sarà  $\frac{100}{27}$ .

249. Perchè le operazioni che devonsi eseguire vi riescano più facili, apprendete dalla tavola che vedete, le seconde e terze potenze de numeri semplici.
Rad. 1. | 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Qua.1. | 4. 9.16. 25. 36. 49.64. 31 Cubi1. | 8.27.64.125.216.343.512.729

# §. III.

### ESTRAZIONE DELLA RADICE QUADRATA

250. Vi sarà stato dato il numero 144, il quale chi lo dà, suppone essere un numero quadrato; se ne cerca la radice.

Chi cerca la radice di 144, cerca un numero, il quale moltiplicato per se stesso dà 144.

Avvertite nella tavola che ogni numero composto di due cifre, se veramente è quadrato, ha per sua radice un numero semplice. Per lo contrario, se il numero dato è composto di tre cifre o più, la sua radice dovrà essere un numero composto, da trovarsi con una operazione che insegneremo.

251. Sia stato dato il numero P 5, 38, 24 R 232 ro P, di cui si 43 1 3 8 cerca la radice quadrata R.

Dividete con 462 924
virgole il numero dato in tante coppie di cifre, -0

quanto potran-

no venire da destra a sinistra.

Trovate nella tavola la radice della prima cifra 5 se pure l'ha. Tutte le volte che questa perfetta radice manca, prenderete quella che appartiene ad un numero quadrato prossimamente minore del vostro. Qui dunque prenderete 2 radice di 4, quadrato prossimo minore di 5, e scriverete questa radice 2 in R.

Fate il quadrato della radice 2, e il 4 che vi verrà lo sottrarrete dal 5,

notando il residuo 1.

Approssimate a questo residuo la coppia di cifre che segue, cioè 28, ed avrete 138.

Raddoppiate la radice trovata 2, e

scrivete il 4 accanto del 138.

Per quel 4 doppio della radice dividete le sole due prime cifre del 138, cioè il solo 13, ed il quoziente 3 lo scriverete in R, e appresso al 4 divisore.

Moltiplicate il 43 per 3 radice trovata, e scrivete il prodotto 129 sotto il 138, per trovarne la differenza 9. Accostate come prima al residuo 9

l'altra coppia 24, ed avrete 924. Raddoppiate la radice trovata 23,

e scrivete 46 accanto al 924.

Per quel 46 dividete le sole due cifre 92 (9q), e il quoziente 2 scrivetelo in R, ed appresso al 46 divisore.

<sup>(</sup>qq) Se abbassando la coppia di cifre otterrete col residuo cifre tre, quattro, cinque, ec. la divisione si farà su tutte queste cifre meno l'ultima.

Moltiplicate il numero 462 per 2 radice trovata, ed il prodotto 924 lo

scriverete sotto il 924.

Non vi ha residuo alcuno, nè più coppie da abbassare. Dunque l' operazione è compita, e la radice esatta di PèR.

252. Sia da estrarsi R 203 la radice quadrata dal

numero Q. Q 4, 12, 09
Prendete la radice del- 4

la prima cifra 4, ch'è -

2, e scrivetela in R. La 403. 0 1209 sottrazione viene senza 1209 residuo.

Abbassate la seconda coppia 12, la cui figura 1 non è divisibile per 4 doppio della radice trovata 12: scrivete dunque un zero tanto in R quanto accanto al 4, ed avrete 40 per divisore, e per dividendo 120. Scrivete il quoziente, e moltiplicate . . .

253. Tutte le volte dunque che il doppio della radice trovata non potrà dividere le tante cifre che'sono nel dividendo meno uno, scriverete un zero tanto nella radice quanto

nel divisore, ed approssimerete un' altra coppia di cifre, proseguendo l'operazione.

254. Sia da estrar-'si la radice del nume-

X 6, 12, 54 ro X. Prendete 2 radice pros- 4

sima di 6, e scrivete il residuo 2.

44.212 Aggiungete la coppia 176 12, ed avrete 212, che diviso pel doppio della 48 - 36 34

radice trovata, cioè per 4, dà per quoziente 5.

Se voi aveste scritto questo quoziente sì nella radice; che accanto al divisore 4, avreste in seguito dovuto fare 45×5=225 da sottrarsi da 212: il che non potrebbe eseguirsi. In tal caso dunque diminuirete di una unità la radice trovata; ed in cambio di scrivere 5 sì nella radice che nel divisore, vi converrà scrivere 4. Proseguite l'operazione en al anons io serne

-255. Abbiate dunque questa regola. Se moltiplicando il divisore colla radice trovata per la stessa radice, otterrete un prodotto maggiore del

numero, dal quale deve sottrarsi; diminuite di una unità la radice cercata, e così diminuita situatela dove conviene, e seguite ad operare.

rare.

256. Sia da estrarsi
R 57
la radice quadrata dal Z 32, 57
numero Z.

25

ma del 32, abbassate viorno al residuo la seconda coppia 57, L' operazione vi farà scorgere un —8

257. Quando al compiere dell'opcrazione avrete un residuo, dovrete dire che il numero dato non è quadrato perfetto, e che la radice trovata non è esatta. In fatti quella che voi chiamate radice 57, moltiplicata per se stessa dà 3240, numero minore del dato. Abbiate per certo che non vi ha operazione, per la quale si possa ottenere la radice esatta di un numero quadrato imperfetto, cioè da un quadrato che non è quadrato.

258. Che farete dunque di quelresiduo? Quel residuo vi servirà per potere aggiungere qualche altra quantità alla radice trovata minore della vera, perchè si accosti un po' più ad una certa esattezza, e sia il meno che si potrà erronea. Eccone l'uso. 259. Se il residuo è minore del-

la radice ritrovata, farete una frazione, in cui il residuo farà da numeratore, e il doppio della radice da denominatore. Dunque in questo caso la radice più esatta del numero

260. Se il residuo sarà maggiore della radice ritrovata, il residuo sarà il numeratore della frazione; e il denominatore sarà il doppio della radice più una unità. Sicchè se nell' esempio che trattiamo aveste. avuto per residuo 80; la radice sa-

#### RADICE DELLE FRAZIONI.

261: Avendo appreso come formasi il quadrato di una frazione (n. 225); bisogna sapere come sc ne trova la radice.

Prendete la radice quadrata de' due termini della frazione, e fatene una frazione novella: questa sarà la radice della frazione.

Esempio La radice quadrata di  $\frac{4}{25}$   $= \frac{2}{5}$  La radice di  $\frac{9}{49}$   $= \frac{3}{2}$ 

a62. Data una frazione voluta quadrata, vi sembrera che nol sia, perchè non vedrete di potersi estrarre la radice da due términi che la compongono. Non bisogna pronunciar all'infretta. Vedete di ridurre la frazione ad una espressione più semplice (n. 116, 119); giacchè fatto ciò, la frazione potrà essere un perfetto

quadrato. La frazione 48 non sem-

bra quadrata : ma *ridotta* , si fa 4 ,

la cui radice è 🚾 .

263. Se la frazione in nessuna maniera apparisce un quadrato, ma pur ne vorrete la radice almeno inesatta, opererete cosi.

Sia data la frazione  $\frac{4}{7}$  da estrarne la radice.

Moltiplicatene i due termini per lo denominatore; il che non ne cangia il valore (108), ed avrete 49 2. Essendo poi eguali le frazioni, le loro radici dovranno essere eguali. Dunque estratta la radice prossima dal 28, ch' è 5, e la vera da 49, ch' è 7, si avrà 7 radice di 4 inesatta.

264. Se avrete da estrarre la radice quadrata da un intiero, cui vada unita una frazione, ridurrete l' intiero a frazione del denominatore di quella che gli è unita, e ne farete somma: estrarrete poi la radice della frazione giusta la regola.

Sia da estrarsi la radice da  $6\frac{1}{4}$  $=\frac{25}{4}$ : sarà  $\frac{5}{4}$ .

Sia da estrarsi da  $3\frac{1}{3} = \frac{10}{3} = \frac{30}{9}$ : sarà a tenore del numero precedente  $\frac{5}{3}$  inesatta.

## §. V.

#### METODO DI APPROSSIMAZIONE.

265. La radice di un numero espressa da un intiero con frazione, ed estratta come si è insegnato (n.164.), è molto lontana dalla vera , e contiene un errore notabile. Voi dovete apprendere un metodo, per lo quale potrete tanto diminuire P error commesso, sicchè quello che rimane sia affatto negligibile. Questo metodo si chiama approssimazione.

266. Sia da estrarsi la radice dal 18. Operando a norma delle regole,

voi avrete per radice 4 4, la qua-

te quanto sia lontana dalla vera il conoscerete, se ne farete il quadrato. Ecco come farete per ottenerne un' altra più approssimata.

267. E' cosa evidente che 18 è uguale a 18000 (n. 103.): e perciò
la radice di questa frazione è la radice
del 18. Ora la radice del numeratore di questa frazione è presso a
poco 424, e la radice del denominatore esatta è 100: dunque la radice
della frazione, cioè del 18, è 424
6 25.

Quanto questa-radice sia più vicina alla vera di quell'altra  $4\frac{1}{4}$  il conoscerete, se farete il quadrato di  $4\frac{6}{25}$  ed osserverete quanto questo quadrato si accosta più al 18 di quel che si accosta il quadrato di  $4\frac{1}{4}$ .

268. Allorchè vorrete operare in questa guisa, badate al numero de' zeri che moltiplicheranno il numero

144
dato, ed entreranno nella formazione
del denominatore. Voi dovete aggiungere al numero dato un numero pari di zeri, cioè o due, o quattro, o
sei, ec.: se faceste altrimente, il denominatore composto di una unità e
di tanti zeri quanti ne avete aggiunti al numeratore, non sarebbe un numero quadrato, e perciò non ne

avreste la radice esatta (rr).

269. Il numero poi delle coppie de'
zeri che aggiungerete, è in tutto arbitrario: cioè potete aggiungere al
numero dato due zeri, quattro,
sei, ec. Quanto maggior numero di
coppie di zeri aggiungerete, tanto
più la radice che ritroverete si ac-

costerà alla vera.

<sup>(</sup>rr) La costruzione delle potenze vi fa conoscere che tutte le radici de' numeri composti dalla unità con zeri danno una potenza seconda, o sia un numero quadrato composto da una unità, ed un numero pari di zeri. E perciò l' unità con uno, tre, cinque, sette zeri non danno mai un quadrato perfetto.

270. Sia da estrarsi la radice dal numero 375, che non l'ha esatta. Aggiungete due coppie di zeri, é si è 1336. La radice del denominatore 200. Dunque quella di 375 è 1936 diviso per 100; cioè 19 25 (ss).

271. Ecco la regola che contiene tutto il metodo di appressimazione. Aggiungete al numero dato quante coppie di zeri vorrete. Estraete dal numero così trasformato la radice quadrata; qual si può avere. Staccatene da man ritta tante cifre quante coppie di zeri si sono aggiunte. Le cifre che precedono, sono intieri: le rimanenti sono il numeratore d' una frazione, che ha per denominatore l'unità con tanti zeri quante sono le coppie aggiunte.

<sup>(</sup>ss) Il numero dato moltiplicato per 10000 era ridotto ad una frazione di tale denominatore, la di cui radice è 100.

#### ESTRAZIONE DELLA RADICE CUBICA .

272. Vi sarà stato dato il numero 125, che si suppone essere un cubo: se ne cerca la radice.

Chi cerca la radice cubica di un numero dato, cerca quale sia il numero, che moltiplicato pel suo qua-

drato ha prodotto il 125.

273. Siate sicuro che ogni numero composto di tre cifre ha per radice cubica un numero semplice, che trovasi nella tavola : ma un numero composto da quattro cifre, o più, ha per radice cubica un numero composto, da trovarsi con una operazione che insegneremo.

274. Sia da trovarsi la radice cubica del N 1, 728

numero N.

Dividasi il numero dato 3. - 07 in tante tripole di cifre quante possono averci luego da destra a sinistra. Si prenda la radice ... cubica della cifra ch' è nella prima tripola, che qui è 1, e si noti in R.
Il cubo della radice trovata, cioè

la tripola, e si noti il residuo, se ve ne ha.

Si abbassi la sola prima cifra della seconda ch'è 7, e si divida per tre quadrati della radice 1 già trovata, cioè per 3, e si noti in R il quoziente 2.

Si formi il cubo di tutte due le cifre, che sono in R, cioè di 12, e si sottragga dal numero intiero N.

Non essendoci alcun residuo, sarete sicuro che 12 è la radice cubica esatta di N.

275. Sia da estrarsi R 17: la radice cubica dal numero C. C 5,088,448

Presa la radice cubica della cifra contenuta nella prima tripola, cioè 1, 3 46 e sottratto il cubo da 5, si-noti il residuo 4.

Si accosti la sola prima cifra della seconda tripola, cioè il zero, e si avrà 40.

Dividete questo numero pel qua-

drato della radice i moltiplicato per 3, cioè per 3, ed avrete per quoziente 9.

Se scriveste il quoziente 9 in R, e faceste il cubo di 19 per sottrarlo dalle due tripole, sulle quali avete operato, voi otterreste il numero 6859 maggiore del minuendo 5088.

Lo stesso vi avverrebbe se diminuiste il o di una unità, e faceste il cu-

bo di 18.

Dunque, non accadendo più questa maggioranza del cubo da sottrarsi, scrivendo 7 nella radice, e facendo il cubo di 17; scriverete 7 in R, e proseguirete l'operazione.

276. Ecco dunque la regola. Se

da' numeri posti in radice si ottiene, un cubo maggiore di quel numero, da cui deve essere sottratto; diminuirete di una o di più unità l'ultima cifra posta in radice, finchè si ottenga un numero che può esser sottratto.

277. Siada estrarsi R 20...
la radice cubica dal X 9,120,601
numero X. 8

La radice apparte-

prima tripola è 2, che

scriverete in R.

Il cubo di 2, cioè 8, sottratto da 9 dà per residuo 1, al quale approssimando la sola prima cifra della seconda tripola, si ha 11.

Il quadrato di 2 preso tre volte è

12, che non può dividere 11.

Dunque scriverete un zero in R. Farcte il cubo di 20, e il sottrarrete da' numeri contenuti nelle due prime tripole, e proseguirete l'operazione...

278. Avrete dunque questa regola. Tutte le volte che il triplo quadrato della radice non potrà dividere il numero che dovrebbe dividere, scriverete un zero nella radice, e

proseguirete l'operazione.

279. Quando, oferando come-si è detto, vedrete un residuo in fine dell'operazione, direte che il numero datovi non ha una radice esatta. Senza brigarvi a saper costruire una frazione da aggiungersi alla radice inquatta, vi servirete del metodo di approssimazione, di cui vi sarà insegnata la pratica.

### RADICE CUBICA DELLE FRAZIONI.

280. Quando dal numeratore e dal denominatore della frazione data estrarrete la radice cubica, e da ciò che otterrete formerete una frazione novella, voi avrete ottenuto la radice della frazione.

Esempio. La radice di  $\frac{8}{27}$  è  $\frac{2}{3}$ : quel-

la di 1 è 1.

281. Abbiate cura di ridurre la frazione data ad una espressione più semplice, quando non mostra i suoi termini cubi perfetti, perchè in tal guisa potranno divenirlo. La frazione 3/2 si fa 3/3 cubica perfetta.

282. Sia da estrarsi la radice cubica da un intiero con frazione

Riducete l' intiero colla sua frazione

ad uha frazione sola, ch'è  $\frac{125}{27}$ , la cui radice è  $\frac{5}{3} = 1$   $\frac{2}{3}$ .

# S. VIII.

#### METODO DI APPROSSIMAZIONE.

283. Vi ha necessità di questo metodo nell' estrazione della radice cubica, come ve ne aveva nella quadrata. 284. Sia da estrarsi la radice cu-

bica dal numero 15.

Aggiungete a questo numero dato tante tripole di zeri quante vorrete. Sia una, e si avrà 15,000: cioè una frazione di questo numeratore, e della unità con tre zeri per denominatore. Operando come si è insegnato, si avrà per radice cubica del 15,000 presso a poco 24. La radice cubica esatta del denominatore è 10: dunque la radice della frazione, cioè di 15 è 24 2 5

284. Allorchè vorrete operare in questa guisa, badate al numero de'ze-

ri che moltiplicheranno il numero dato, ed entreranno nel denominatore della frazione. Voi dovete aggiungere al numero tre, sci, nove, ec. zeri: se faceste altrimente, il denominatore non sarebbe un cubo perfetto, e non ne avreste radice esatta (tt).

285. Il numero delle tripole di zeri è arbitrario: più però ne aggiungerete, più la radice sarà approssimata.

286. Ecco la regola contenente tutto il metodo di approssimazione per la radice cubica.

Aggiungete al numero dato, che conoscerete non essere un cubo perfetto, quante tripole di zeri vorrete. Estraete dal numero così trasfor-

<sup>(</sup>tt) La costruzione delle potenze vi fa conoscere che una radice di numero composto dall' unità e di un zero dà un cubo con tre zeri : dall' unità con due zeri dà un cubo con sei zeri : dall' unità con tre zeri dà un cubo con nove zeri, ec. : e perciò l' unità con un numero differente di zeri non dà un cubo perfetto.

mato la radice cubica quale si può avere. Staccate d'ulla banda destra tante cifre dalla radice quante sono le tripole de zeri aggiunte. Le cifre che precedono sono intieri: le rimanenti sono numeratore di una frazione, che ha per denominatore l'unità con tanti zeri quante sono le tripole aggiunte.

FINE.

### I. APPENDICE.

# AVVERTIMENTO.

# DECIMALI.

Nella prima edizione fu ommesso il trattato de' Decimali. Com'era indispensabile esporlo nell' altra operetta sul Sistema Metrico che allor meditava di pubblicare, era ben supelfluo replicarlo in entrambe. Or che questa seconda operetta, già pubblicata, si è renduta inutile pel suo oggetto, si è offerta la necessità di richiamarlo in questa edizione. Sarebbe convenuto allogarlo dietro il trattato delle frazioni ordinarie, e ridurlo alla precisione adoperata in tutta l' opera. Ciò non ostante l' ho qui messo a maniera di appendice e senza veruno cangiamento, per rinfrancarmi l'

ingratissima pena di riformare i numeri delle citazioni che si sarebbero disordinate, e per non alterarne la chiarezza con soppressioni di poco momento. Ciò non impedisce l'istitutore di prevalersene quando gli sembrerà conveniente. Soltanto dovrò avvertire che i numeri delle citazioni in cifre arabiche riguardano il corpo dell'opera; in cifre romane la stessa appendice.

1. E un carattere generale della nostra aritmetica (14) che ogni cifra avanti un'altra prenda la sua denominazione dieci volte maggiore di quella a cui precede, e che la prima a destra indichi unità. Perciò

I. Se scrivo 746, la cifra 6 esprimerà unità; la cifra 4 esprimerà decine; la cifra 7 esprimerà centinaja.

II. Se appresso la cifra 6 situo la quarta 9, scrivendo 7469; 9 esprimerà unità, e la cifra 6 passerà ad esprimere decine.

Or se nel situare la cifra 9 appresso 6, per mezzo di un segnale, avverto chi legge che 6 seguirà ad indicare unità; in tal caso, perchè 9 deve avere una denominazione dieci volte minore dell' unità , indicherà parti decime dell' unità medesima: e se altra ne aggiungo, questa n' esprimerà parti centesime: e se altra, millesime, e così in appresso.

II. Ed ecco, per così dire, la base su cui è eretto il calcolo decimale.

Gli aritmetici in una medesima filza di cifre, per mezzo di una virgola, separano quelle ch' esprimono unità, decine, centinaja, migliaja, ec. da quelle ch' esprimono parti decime, centesime, millesime dell' unità. Le prime cominciano dalla virgola, e procedono a sinistra. Le seconde cominciano dalla stessa virgola, e procedono a destra. Perciò

Se scrivo 746, 8, è come se avessi scritto  $746 + \frac{8}{10}$ .

Se scrivo 746, 832, è come se avessi scritto 746 $+\frac{8}{10}+\frac{3}{100}+\frac{2}{1000}$ .

III. Non dicendosi altro, il solo colpo di occhio fa avvertire che male a proposito e con imbarazzo del calcolo si scriverebbe questa sorta di frazioni alla maniera delle ordinarie.

Quando si sa che il denominatore della prima cifra dietro la virgola a destra è 10; della seconda è 100; della terza è 1000; qual bisogno vi ha di scriverlo? A ragion dunque gli aritmetici nelle frazioni decimali sopprimono il denominatore, e l'hanno

per sotto inteso (a).

IV. Tenendo avanti agli occhi questi principi, con pochissima riflessione si scorge che, Una frazione decimale deve necessariamente esser composta di tante cifre, quanti sono i zeri del suo denominatore sotto inteso.

(a) Vi ha degli aritmetici che nello scrivere i decimali si servono di un punto invece della virgola: ed ove i decimali medesimi non sieno preceduti da verun numero, scrivono prima un zero, e poi un punto: per es. o. 78. Altri per esprimere la stessa frazione scrivono, 78, o pure. 78 senza zero avanti. La maniera ordinaria, e sarà quella che noi useremo, è di separare con una virgola le frazioni decimali da' numeri che le precedono. Mancando i numeri, la virgola sarà preceduta da un zero.

In fatti se la prima cifra appresso la virgola indica parti decime dell' unità, il denominatore di tal frazione non è che 10, cioè l'unità seguita da un zero.

Se la seconda indica parti centesime, il denominatore di tal frazione non è che 100, cioè l' unità seguita da due zeri.

Si scorra così per le altre, e sempre si scorgerà l'enunziata progressione.

V. Or si debba scrivere una frazione decimale di un dato numeratore, per esempio, la frazione quattro diecimillesimi. La maniera da tenersi sarà la seguente.

Si scriva

E perchè il denominatore di 10000 ha quattro zeri, se ne scriveranno tre avanti la cifra 4, e avanti ad essi si scrivera la virgola preceduta da un zero, cioè ò, 0004. Questa frazione così scritta indicherà quattro dieci millesimi.

Volendosene la dimostrazione, si sciolga la frazione nelle sue parti, e. si avrà 10+100+1000+1000=10000: ch' era quel che si voleva.

Altro esempio.

Sia data a scrivere la frazione decimale dugento trentacinque centomillesimi

Si scriva 235

E perchè il denominatore cento mila porta cinque zeri, se ne scriveranno due avanti al 235, cioè, o, 00235, e sarà questa la frazione richiesta.

VI. Da quel che si è detto risultano due canoni che non soffrono eccezione.

I. Due frazioni decimali che hanno lo stesso numero di cifre nel numeratore, non possono avere se non lo stesso denominatore:

II. Due frazioni decimali che hanno lo stesso denominatore, scritte alla maniera de' decimali, debbono avere ugual numero di cifre. VII. E' verità dimostrata (108) che moltiplicato o diviso per lo stesso numero tanto il denominatore quanto il numeratore di una frazione, la novella è eguale alla prima.

Da ciò risulta che

In una frazione decimale si possono aggiungere uno o più zeri alla destra; come pur se ne possono togliere, senza cangiarsene il valore.

gliere, senza cangiarsene il valore.

Perciò la frazione 0,300 è eguale tanto alla frazione 0,30, tanto a
0,3; quanto a 0,3000, quanto a 0,30000
Ogni zero aggiunto moltiplica per 10,
come tolto divide parimente per 10 (b).

VIII. Se la virgola ne' decimali è trasportata o dietro una, o due, o tre cifre, ec. verso la destra; trasportata dietro una dà a quelle che la precedono una denominazione dieci volte maggiore di quella che avevano prima; dietro due la dà cento; dietro tre la dà mille, ec. 162

O cio che è lo stesso, le moltiplica prima per 10, poi per 100, poi per 1000.

Dato p. es. A; | A 24560, 1345. Sia trasportata la B 245601, 345. sua virgola come in | C 2456013, 45. В: D 24560134,5.

Poi come in C: Poi come in D:

Le cifre di A, cominciando dalla sinistra fino alla virgola, scritte come in B, sono state moltiplicate per 10:

Scritte come in C, sono state moltiplicate per 100:

Scritte come in D, sono state moltiplicate per 1000.

IX. All' opposto: Se la virgola ne' decimali è portata avanti una, o due, o tre cifre, ec. verso la sinistra; trasportata avanti ad una dà a quelle che la precedono una denominazione dieci volte minore di quella che avevano prima; dietro due la dà cento; dietro tre la dà mille, ec. O ciò ch' è lo stesso, le divide prima per 10, poi per 100. poi per 1000.

Dato p. es. A; 1 24560134, 5. Sia trasportata la B 2456013, 450a sua virgola come C 245601, 345. in B: D 24560, 1435.

Poi come in C:

Poi come in D:

Le cifre A , cominciando dalla sinistra fino alla virgola, scritte come in B, sono state divise per 10.

Scritte come in C, sono state 37 9 7 °

divise per 100:

Scritte come in D, sono state divise per 1000.

X. La grandezza di una fra-zione decimale non dipende dal numero delle cifre che l'esprimono, ma dal valore della cifra che si trova dopo la virgola, o dalla sua minor distanza dalla medesima.

Così 0,7 è maggiore di 0,54321. 0,001 è maggiore di 0,00078. ...

Un pocolino di riflessione fa conoscere questa verità, che può fare dell' impressione ad uno spirito disattento.

Se alla frazione 0,7 si aggiungano quattro zeri a destra, non cessa di avere il valore di prima (VII) . Perciò.

0,7 è uguale a 0,70000.

Or chi non vede che . o, 70000 è maggiore di . . 0, 54321?

Per la stessa ragione 1,001 è uguale a o,00100.

Or chi non vede che . 0,00100 è maggiore di . . . o, 00078?

Premesse queste dottrine che si debbono sapere con tutta perfezione, si passa al calcolo delle frazioni decimali.

### ADDIZIONE DELLE FRAZIONI · DECIMALI.

XI. Per sommare più quantità con decimali, si scriveranno le lor cifre una sotto l' altra secondo la loro rispettiva denominazione : Si scriveranno parimente le virgole, sicchè formino una colonna verticale.

Il resto sarà eseguito come nell' addizione ordinaria.

A 3763, 78
5; 0145
1, 7
0, 048
B 3763, 7800
5, 0145
1, 7
0, 048
0, 0480

3770, 5425

Le frazioni scritte come in A, è come se fossero scritte come in B. I zeri aggiunti non ne cangiano il valore.

### SOTTRAZIONE.

XII. Scritte le cifre, prima del minuendo, e poi del sottraendo in corrispondenza della loro denominazione; scritte parimente le virgole una sotto l'altra, si opera nella maniera della sottrazione ordinaria (27).

Es. 1. 46,02. Es. 2. 3,842000 37,10. 1,004554

-8,92. 2,837446

XIII. Si scrivano e si moltiplichino i due fattori secondo le regole della moltiplicazione ordinaria (42) senza tener conto delle virgole.

Trovato e scritto il prodotto totale, se ne stacchino tante cifre a destra con una virgola, quante cifre decimali si trovano ne' due fat-

| Es. 1. 3, 7. | Es. 2. 21, 32. 0, 100103. | o, o4.    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 74.<br>37    | 6396.<br>2132<br>2152     | 0, 00028. |
| 15,244.      | 2,13419596.               |           |

#### DIVISIONE

XIV. La divisione de' decimali è la stessa di quella de' numeri intieri. Quel che ha di particolare sarà esposto nei casi seguenti.

XV. Caso I. La divisione potrà

esser proposta tra un dividendo con decimali, e un divisore semplice senza decimali. Si debba dividere per es. A per B.

In questo caso, non considerandosi la virgola, si procederà alla divisione. Il quoziente sarà C.

B 3 A 6,9345

C 2, 3115.

XVI. È chiaro che nel quoziente vi debbono essere le cifre decimali.

Per distinguerle si in questo che in ogni altro caso di divisione, abbiatevi la seguente regola, che vi dovrà esser fitta nella memoria.

Per mezzo di una virgola si stacchino dal quoziente tante cifre da destra a sinistra, quanti decimali si trovan di più nel dividendo che nel divisore.

E poiche nell' esempio proposto non si trovano decimali nel divisore, se ne debbono staccar quattro cifre; quanti decimali si trovano nel dividendo.

XVII. Caso II. La divisione potrà esser proposta tra un dividendo e un divisore, entrambi con soli decimali. Per es. si debba dividere B per . A.

| A 0, 9               |      | В | 0,01233 |
|----------------------|------|---|---------|
| C 3=                 | 4*44 |   | 9       |
| C - 137<br>D 0, 0137 |      |   | 77      |
| D 0, 0137            |      |   | 33      |
|                      |      |   | . 27    |
|                      |      |   | 63      |
|                      |      |   | 63      |
|                      |      |   |         |
|                      |      |   | 00      |

Eseguita la divisione secondo le regole ordinarie, il quoziente sarà G.

XVIII. E perché in esso non si trovano le cifre bastevoli per distaccarne i decimali secondo la regola antecedente; in questo e ne' casi simili si avrà la regola seguente.

Si supplirà nel quoziente con tanti zeri a sinistra, quanto è l'eccesso delle cifre decimali del dividendo sopra quelle del divisore. Quindi il vero quoziente sarà D. XIX. Caso III. La divisione po-

trà esser proposta tra un dividendo

con meno decimili del divisore, o senza affatto decimali.

I. Si debba dividere 49, 1 per 20, 074.

II. Si debba dividere 568, per 2, 303.

In queste due ed in qualunque altra simile occasione si avrà la seguente regola. Si aggiungano al dividendo tanti zeri (staccati però dalla virgola se non ha verun decimale) quanti ne saranno necessari per mettere in eguaglianza il numero delle cifre decimali del divisore con quelle del dividendo. A questi poi se ne aggiungeranno due o tre altri, ed anche più, se nel calcolo si pretende molta precisione.

videre 49, 1 per 20,74, si scriveranno il divisore A e il dividendo come in B.

A 20, 074
B 49, 10000
40 148

C 2, 44

8 9520
8 9296

92240 80296

D 11944

Fatta la divisione, il quoziente sarà C col residuo negligibile D.

E perchè il dividendo ha due cifre decimali più che il divisore, la virgola è stata ben segnata nel quo-

ziente, ove si vede.

XXI. Procedendosi alla divisione di 468, per 2,302, si aggiungeranno al dividendo tre zeri, ed anche più se si voglia (n. XIX), e si scriverà come in A. Si scriverà il divisore B. Il quoziente sarà C tutto d'intieri per l'eguaglianza delle cifre decimali del dividendo e del divisore.

203

A 468, 000 460 4

6 906

OSSBRVAZIONI SU' DECIMALI.

XXII. La divisione propriamente ha dato origine al calcolo decimale. Io divido una somma di danaro a quattro persone, e trovo che ad ogni una di esse appartengano nove ducati, 46 grana e cavalli due col residuo di tre cavalli , che si dovrebbero divide-

Il sol profferire 3 divisibile per 4 è un pronunziarne l' impossibilità, perchè ripugna che 4 si contenga in 3. Si è quindi nella necessità di trascurare il residuo di tre cavalli, e contentarsi di un quoziente con un er-rore di poco interesse. XXIII. Ma se questo errore si può

togliere totalmente, o diminuire a tal

172 segno che con ragione meriti di esser negletto, perchè non farlo?

S'intende bene che i tre cavalli di residuo nell'esempio proposto non meritano di esser considerati: vi ha però molti casi in cui , trattandosi di altre quantità , quell' errore non potrebbe tollerarsi .

Gli aritmetici in queste occasioni ricorrono ad un espediente bellissimo

e facilissimo nel tempo stesso.

XXIV. Di qualunque natura sin
la quantità divisa, concepiscono ogni
unità del suo residuo come divisibile in dieci parti eguali ; e ognuna di queste in altre dieci ; e ognuna di queste in altre dieci, e sempre così; per lo che le chiamano parti o frazioni decimali. Con ciò si può portare la divisione, e con molto facilità, fino al punto che nel quoziente non resti verun residuo, o restando; sia tale che in ogni caso meriti veramente di esser negletto .

Così ( non tralasciando l'esempio del n. XXII ) gli aritmetici concepiscono il cavallo come divisibile in ro parti eguali. Quindi, invece di rivolgersi all' impossibile divisione di 3 per 4, dividono 30 per 4, e ottengono 7 per quoziente, col residuo 2 (a)

E perchè il dividendo 30 non è stato esaurito, e la divisione ha lasciato 2 per residuo, tornano gli aritmetici a concepire il 2 come 20; e dividendolo per 4, ottengono 8 per quoziente senza residuo. Così la divisione è perfettissima: il suo quoziente è senza verun errore. Essi hair ragione di dire: il quoziente che si cercava è 9 ducati, 46 grana, 2 cavalli, e 75 centesime di cavallo.

XXV. Non sempre però questo metodo ci fa arrivare ad esaurire perfettamente il residuo. Che anzi è notabile la bizzarria delle maniere onde

<sup>(</sup>a) Non ci vuol molto a comprendere che ogni frazione ordinaria si può ridurre in frazion decimale moltiplicandone il numeratore per 10, e dividendone il prodotto pel denominatore.

174

i quozienti si manifestano sotto di esso. Dividete, p. es. 2, o per 3, ed avrete 6 per quoziente col residuo 2.

Portate questo residuo 2 a 20; e dividendo per 3 avrete per quoziente lo stesso 6.

Proseguite a dividere al pari di prima fino all' infinito, e non avrete costantemente che o , 66666 . . . .

Dividete 3, o per 11, e periodicamente vedrete riprodursi o , 27 27 27 27 27 . . . fino all' infinito .

Dividete 38, o per 111, e similmente con periodo costantissimo vedrete riprodursi o, 342 342 342. . .

Dividete 5, o per 6, ed avrete o, 833333 ....

Dividete 4, o per 7, ed avrete o, 571428 571428, ec. ec.

Ed ecco perchè si è detto (n.XXIV) che co' decimali si ha il vantaggio o di togliere affatto ogni errore dal quoziente, o di diminuirlo al vero segno di essere negligibile.

Si è veduto come si ottiene il primo vantaggio: si vegga ora come si ottiene il secondo.

XXVI. Si supponga ch'io vi sia

debitore di quattro ducati e sette

carlini.

Come ogni carlino è la decima parte del ducato; il mio debito scritto alla maniera decimale avrà questa forma 4, 7.

Or se invece di 4, 7 vi do 4, 6; io vi do meno del giusto, perchè vi è l'errore di una decima.

Se vido 4, 69, l'errore è diminuito di 9 centesime, ma segue ad esservi,

perche 4, 7 è maggiore di 4, 69. Se vi do 4, 699, l'errore è diminuito di 9 millesine; ma segue ad esservi, perchè 4, 7 è maggiore di 4, 699.

Per abbreviare, ancorchè sempre aggiungendo vi dessi una somma espressa da 4, 699999, ed anche colla giunta di mille e mille 9 mesi d'appresso al 6, l'errore non cesserebbe di esservi, ma quanto e quanto diminuito!

Forse vi sembrerà strano che coll' aggiunzione di tanti 9 la frazione che ne risulta restisempre minore di 4, 7; ma non dovete fare che rammentarvi quel che si disse (n. VII).

Infatti a 4, 7 aggiungiamo tanti zeri quante sono le cifre che si tro-vano in 4,6999999, ciò che non ne cangia il valore (n. VII), ed avremo in confronto 4,7000000

4,6999999

Or chi non vede la maggioranza

della prima sulla seconda?

E chiaro dunque che coll'accrescere il numero delle cifre decimali, e col replicare la divisione si può diminuire l'errore del quoziente fino

al punto che si vuole.

XXVII. Ma deve aver pure un certo limite questo punto. Le operazioni aritmetiche non debbono avere per oggetto che quantità valutabili . Perciò si è stabilita la seguente regola generale.

Ne' casi ch' esigono nel calcolo-molta precisione, si adoperano cinque, al più sei decimali. Ne'casi poi ordinarj basta adoperarne uno, o due, o al più tre, e si tralasce-

ranno gli altri. P. es. se in risultato di una divisione ho 0,4864, non fo conto del le due ultime cifre, e scrivo 0,48.

XXVIII. E' vero che così si accresce l'errore del quoziente: ma oltre che questo errore, come si è detto, non mena a conseguenze, può esser diminuito con una certa compensazione giusta la regola seguente.

Se la prima delle cifre che si trascurano sorpassa il 4, si deve aggiungere una unità all' ultima del-

le cifie conservate.

Così trascurando le due ultime eifre di 0,4864: non dovrò scrivere

0,48, ma 0,49.

Così parimente, trascurando le due ultime cifre di 0,1953, non dovrò scrivere 0,19, ma 0,20.

Or vedete come in tal modo si à diminuito l'errore.

A 0,48 = 0,4800

B 0,49 = 0,4900 Or quali de' due si accosta più a 0,4864?

A manca di 64 dieci millesimi

per arrivare a 0,4864.

B sorpassa o , 4864 di 36 dieci millesimi, e quindi gli è più d'appresso, sebben con eccesso.

### II. APPENDICE

## SISTEMA METRICO.

LL commercio in ogni nazione ri-chiede un peso che, preso come u-nità determinata ed invariabile, sermta determinata ed invariabile, serva di termine di rapporto per tuti i pesi che vi sono adoperati. Lo stesso si richiede per le misure secondo le lor varietà di lunghezza, di superficie, di capacità ec.

Per rendere invariabili e veri-

Per rendere invariabili e verificabili da per tutto e in ogni tempo queste sòrti di unità; alcuni filosofi francesi si rivolsero iall' arco del meridiano di Parigi, che si estende dal polo all' equatore. Il divisero in dieci milioni di parti eguali, e di una di queste stabilirono il metro, che fu preso per unità di misura lineare, o sia di lunghezza.

Presero la lunghezza di dieci metri, e di essa formarono il lato di

metri, e di essa formarono il lato di

un quadrato che fu stabilito per unità nelle misure di superficie, e il denominarono aro.

Presero la decima parte del metro; e sopra di esso formarono un cubo voto. Questo cubo fu stabilito per unità nelle misure di volume, e il denominarono litro.

Presero la centesima parte del metro, e sopra di essa formarono uu cubo voto. Questo cubo fu pieno esattamente di acqua distillata, e ridotta al suo massimo grado di densità colla congelazione al quarto grado centigrado sotto il diaccio fondente, e segnando il barometro 76 centimetri. Il peso di questo cubo di aqua così preparata fu stabilito per l'unità teste divisata, e denominato gramma.

Da questi elementi surse il loro

Sistema metrico nel quale

Il gramma, il metro, l'aro, il litro si dividono in dieci, in cento, in mille parti eguali, e si prendono cento, dieci, mille e dieci mila volte:

Allorche son divisi nelle parti già dette, si dà loro la denominazione.,

col premettere al nome proprio dieci,

o centi, o milli.

Allorche son presi più volte, si premette al loro nome o deca (10), o etto (100), o chilo (1000), o miria (10000), quindi-

I multipli del gramma, del metro, dell'aro, del litro sono disegnati da deca, etto chilo, miria

I summultipli da deci, centi,

milli.

Di qui è che ognuno di essi può esser concepito a capo di due serie. Una discendente. P. e.

GRAMMA, decigrama, centi-

gramma, milligramma

METRO, decimetro, centimetro, millimetro

ARO, deciaro, centiaro, mil-

LITRO, decilitro, centilitro, militro.

El' altra ascendente

GRAMMA, decagramma, ettogramma, chilogramma, miria gramma METRO, decametro, ettometro.

chilometro, miriametro
Ano, decaaro, ettoaro, chiloa-

ro, miriaaro.

LITRO, decalitro, ettolitro, chi-

lolitro, mirialitro.

Entra pure nello stesso sistema la misura di solidità chiamata stero, ed è pe solidi che non si potrebbero pesare senza grave imbarazzo. Tali sono p. es. le legna pel fuoco, che noi misuriamo a canna cuba. Per questa sorta di misura basta notare che corrisponde a un cubo formato sulla lunghezza di un metro, e che per essa è applicabile quanto si è detto per le altre.

Giova anche notare che nell' esposto sistema, da un pezzo di argento del peso di cinque gramini, mescolato con un decimo di lega, vien formata l' unità di moneta chiamata franco, o lira:

Giova notar finalmente il raguaglio de nostri pesi e delle nostre misure napoletane col peso e colle misure dell'esposto sistema.

| A. Della  |
|-----------|
| METRO.    |
| 0,0045913 |
| 0,0219575 |
| 0, 26340  |
| 2,10792   |
| 1,84443   |
| 1841, 43  |
| ARO       |
|           |

Moggio di 900 passi quadrati

306,2

|                      | LITRO      |
|----------------------|------------|
| Misura               | 2,221278   |
| Tomolo medio,        |            |
| o 24 misure          | 53, 310681 |
| Caraffa grande       | 0,721      |
| Barile, o 60 caraffe | 43, 26     |
| Botte, o 760 caraffe | 547, 96    |
| Caraffa piccola      | o, 665     |
|                      |            |

Acino GRAMMA
0, 022426
Trappeso, 0 12 acini
Oncia, 0 30 trappesi
Libbra, 0 12 once
Rotolo, 0 once 33 ½
884,

Cantaro, o 100 rotola 86400,

# INDICE

## LEZIONE I.

| <ol> <li>I. Aritmetica, numero, ma-<br/>niera di scriverlo e di leg-<br/>gerlo. pag.</li> </ol> | 1    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEZIONE II. Operazioni aritme-                                                                  |      |
| tiche.                                                                                          | 7    |
| S. I. Sommare.                                                                                  | ivi  |
| II. Sottrarre.                                                                                  | 10   |
| III. Moltiplicazione.                                                                           | 15   |
| VI. Divisione.                                                                                  | 22   |
| LEZIONE III. Denominati.                                                                        | 33   |
| . I. Loro nozione : loro prepa-                                                                 |      |
| razione.                                                                                        | ivi  |
| II. Sommare i denominati.                                                                       | 37   |
| III. Sottrarre i denominati.                                                                    | 38   |
| IV. Moltiplicazione de'denomi-                                                                  |      |
| nati.                                                                                           | 40 . |

| 184                                |        |
|------------------------------------|--------|
| V. Divisione de' denominati.       | 4      |
| LEZIONE IV. Frazioni.              | 4      |
| S. I. Loro idea : loro valore.     | ir     |
| II. Trasformazione delle frazioni. | 5      |
| III. Sommar le frazioni.           | 6      |
| IV. Sottrarre le frazioni.         | 6      |
| V. Moltiplicare le frazioni.       | 6      |
| VI. Dividere le frazioni.          | 6      |
| VII. Frazione di frazione.         | 6      |
| LEZIONE V. Applicazione delle      | ,      |
| dottrine insegnate al com-         |        |
| mercio.                            |        |
|                                    | 7      |
| §. I. Applicazione della moltipli- | ·<br>• |
| cazione.                           | ių     |
| II. Applicazione della divisione.  | 76     |
| LEZIONE VI. Ragioni e propor-      |        |
| zioni.                             | 75     |
| §. I. Idea delle ragioni e propor- | ′.     |
| zioni.                             | iv     |
| U. Carattere de'numeri propor-     |        |
| zionali.                           | 84     |
| III. Discernimento de'quesiti.     | 87     |
| IV. Proporzione composta.          | 91     |
| LEZIONE VII. Applicazione delle    |        |
| dottrine insegnate al com-         |        |
| mercio.                            | 96     |
| §. I. Alla società semplice.       | iri    |
| 2. Trans apprent appril 1          |        |

|                                   | 185  |
|-----------------------------------|------|
| II. Alla società composta.        | - 98 |
| III. Al baratto.                  | 100  |
| IV. All' allegazione.             | 104  |
| V. Alla falsa posizione sem-      | _    |
| plice.                            | 108  |
| VI. Alla falsa posizione doppia.  | 111  |
| VII. All' interesse.              | 116  |
| VIII. All' interesse a scalare.   | 121  |
| IX. All' interesse doppio.        | 126  |
| LEZIONE VIII. Potenze de' nu-     | 120  |
| meri.                             | 128  |
| S. I. Loro idea.                  | ivi  |
| 5. I. Loro idea.                  |      |
| II. Formazione delle potenze.     | 130  |
| III. Estrazione della radice qua- | 100  |
| drata.                            | 133  |
| IV. Radice delle frazioni.        | 140  |
| V. Metodo di approssimazione.     | 142  |
| VI. Estrazione della radice cu-   |      |
| bica.                             | 146  |
| VII. Radice cubica delle fra-     | 140  |
| zioni.                            | 150  |
|                                   | 130  |
| VIII. Metodo di approssima-       |      |
| zione.                            | 151  |
| I. Appendice. Decimali.           | 154  |
| II. Appendice. Sistema metrico    | 1.78 |

٠.

.



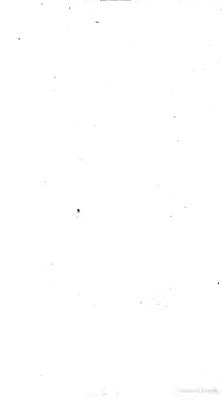

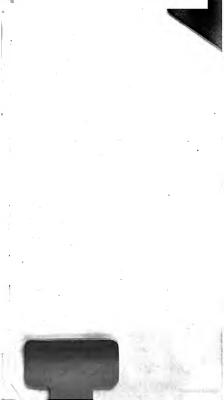

